

Desde las 10 de la mañana. organizaciones sociales, sindicales y de DD.HH. convocan a una protesta en Plaza de Mayo bajo la consigna "Paz, Pan, Techo, Tierra y Trabajo" P/6

# San Cayetano versus Milei

Por Laura Vales



Otro duro ataque al bolsillo: el Gobierno elimina subsidios al transporte y los descuentos por viajes realizados en dos horas P/15

# Siempre se puede estar peor

# 370AÑOS Pagina La

Buenos Aires Mié | 07 | 08 | 2024 Año 38 - Nº 12.841 Precio de este ejemplar: \$1600 Recargo venta interior: \$300 En Uruguay: \$40

**AM** 750 OBJETIVOS PERO NO IMPARCIALES

## **MARCA**

La mujer estaba entusiasmada con llevar a su hija de seis años a conocer el Disneylandia de París, pero se topó con un problema inesperado: en la oficina inglesa donde quiso gestionar el pasaporte de la niña le informaron que no podían emitirlo porque el nombre "estaba registrado como marca" por la compañía Warner Brothers. Recién cuando la mujer viralizó el caso en las redes sociales le dijeron que se trataba de un error. Y Lucy, fanática de Game of Thrones, pudo terminar de planear su viaje con la pequeña Khaleesi.

La foto de diputados y represores por Luciana Bertoia

Tras una nueva Cámara Gesell, una de las niñas declaró haber visto a un hombre encapuchado que podría haberse llevado a Loan P/19

# La teoría

40

Juegos Olímpicos 2024, por Enrique Medina

Cristina Fernández se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno Clara Brugada y el expresidente Rafael Correa, y recibió múltiples apoyos como "líder regional" P/7

# México no tiene dudas

Por Karina Micheletto

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por "graves hechos" sufridos cuando convivían. El juez le prohibió al expresidente la salida del país y cualquier contacto con ella. "Jamás ocurrió lo que ahora se me imputa", respondió Fernández. "No importa quién sea el agresor, estamos del lado de la víctima", resaltaron desde el peronismo y alertaron sobre los que usan el caso para atacar las conquistas de las mujeres P/2/3

# YVIOLENGIA DE GENERO Y TERRORISMO PSICOLOGICO"



Tras la denuncia por violencia que hizo Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández, las mujeres que ocuparon cargos de gestión en el anterior gobierno y legisladoras de Unión por la Patria no dudaron en solidarizase con Yáñez. Por caso, la exministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta se solidarizó de inmediato y, como trascendió, desmintió haber estado al tanto de los hechos. Asimismo, criticó a quienes intentan aprovecharse de esta denuncia para desproticar en contra de las feministas y desentender lo que se consiguió a través del ministerio que tenía a su cargo, hoy ya inexistente puesto que fue eliminado por Javier Milei. A su turno, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández rechazó cualquier posibilidad de especulación con el caso y afirmó que "de Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes".

"Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yáñez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella", inició su posteo la exministra y agregó: "Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia".

"Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no", continuó en el hilo de X.

También aprovechó para cuestionar a quienes se valen de este episodio para cuestionar el rol del Ministerio de Mujeres, que fue cerrado por el gobierno de Milei. "Lo que es inadmisible es que algunos que despotrican contra las políticas de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por dos años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. ¡También somos culpables de la violencia de ellos?", manifestó.

"El ministerio de las mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días nos someten. El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia", indicó.

En tanto, Ayelén Mazzina, quien remplazó a Gómez Alcorta tras su renuncia al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también se solidarizó con la exprimera dama y llamó a que este caso sirva para visibilizar que "la vio-

Mujeres peronistas y un rotundo respaldo a Fabiola Yáñez

# "Siempre del lado de la víctima"

Exfuncionarias y legisladoras de UxP repudiaron la violencia de Alberto Fernández y se solidarizaron con la exprimera dama.



Elizabeth Gómez Alcorta, Ofelia Fernández y Malena Galmarini fueron solidarias con Yáñez.

lencia de género existe" y es transversal a sectores políticos. "No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola", escribió Mazzina en su cuenta X, junto a un comunicado de Mujeres del Frente Renovador.

Por su parte, Malena Galmarini, extitular de Aysa, compartió el mismo escrito que Mazzina y agregó: "La violencia de género existe, cho", comenzó su posteo Di Tu-

Y agregó: "Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés". "Le creo a ella. Punto", cerró la senadaora.

En esa misma línea, y sin aminorar los calificativos, la exlegisladora porteña, Ofelia Fernández dijo que que Alberto Fer-

Luego, se refirió a quienes intentan "colgarse" de este hecho: "Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se rien, creo que corresponde hablarles a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura", sostuvo. La joven dirigente indicó que "pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar".

La exdiputada del Frente Renovador Graciela Camaño indicó que "todo lo dispuesto va en línea con un país en el que con registros subestimados 245 mujeres mueren por año por violencia de género. La denuncia al expresidente solo puede generar el apoyo a la víctima", señaló en su cuenta de X. Luego dijo que "es necesario llegar hasta el final. Porque la gravedad del tema por el cargo que ejercía y la obligatoria ejemplaridad que se necesita en una sociedad tan lacerada, así lo requiere", afirmó.

"Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima". Malena Galmarini

no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima".

La senadora de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio se pronunció sobre la denuncia y aseguró que le cree a Yáñez. "Dejen la hipocresía: a Uds les importa tres almendritas si @alferdez es un golpeador o no. A mí sí y munández "es un psicópata" que "usó" durante años al feminismo y se hizo cargo de "haber creído tanta basura".

"No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernandez creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes", inició Fernández el posteo en su cuenta de X.

### Por Melisa Molina

El expresidente Alberto Fernández fue denunciado por la exprimera dama Fabiola Yañez, ante el juez Julián Ercolini por violencia de género. Según consigna la denuncia que Yañez hizo este martes al mediodía "los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurre actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda". En el escrito no se aclara en detalle cuáles serían esos "graves hechos", pero sí dicen que hay "conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género". También agrega que ella manifestó estar padeciendo lo que definió como "terrorismo psicológico", por parte del expresidente. Para resguardar la seguridad de la denunciante, el juez ordenó la prohibición de que Fernández se acerque a ella a una distancia inferior a 500 metros; también prohibió todo tipo de contacto -ya sea físico, virtual o por cualquier otro medioy, por último, le prohibieron al expresidente salir del país.

Horas después de que se conozca la denuncia, el exmandatario publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dijo: "Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa". Luego agregó: "Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió". En su entorno niegan "de manera absoluta" que él "le haya levantado la mano", y repiten que Yañez "venía con problemas".

En una primera oportunidad, la exprimera dama había rechazado la posibilidad de hacer una denuncia. Sin embargo, este martes se comunicó con el juzgado, pidió una audiencia ampliatoria por zoom -ella está en Madrid- con Ercolini y realizar la denuncia. La videollamada se llevó a cabo unas horas después, cerca del mediodía. Luego de hablar casi una hora con el juez, Yáñez llamó a su abogado Juan Pablo Fioribello y le dijo -según contó él- que "no aguantaba más"; que estaba "desbordada por la situación", y que ella misma había denunciado a Fernández. "Perdón que ni te avisé, pero llamé al juzgado y pedí que se levante el archivo", comentó Fioribello que le dijo la exprimera dama.

Fabiola Yáñez denunció al expresidente por maltratos físicos y hostigamiento

# Alberto Fernández acusado de violencia de género

Yáñez hizo la denuncia ante el juez Ercolini. Relató hechos de violencia física y "terrorismo psicológico". El expresidente negó las acusaciones. Prohibición de salir del país.



El expresidente Alberto Fernández y la exprimera dama Fabiola Yáñez.

Fabiola Yáñez dijo estar padeciendo "terrorismo psicológico" por parte del expresidente así como "acoso telefónico, de manera diaria".

Durante el zoom con Ercolini, Fabiola expresó que en la audiencia anterior no había denunciado porque "se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor a quien identificó como Alberto Angel Fernández", y manifestó estar padeciendo lo que definió como "terrorismo psicológico" por parte del exjefe de Estado así como "acoso telefónico, de manera diaria". Luego de explicar todo eso, le volvieron a preguntar si deseaba instar

la acción penal y ella dijo que "a raíz de lo ocurrido, sí".

Por otra parte, Yañez expresó que la custodia policial que se le había asignado era una "persona de confianza" de la custodia del expresidente y solicitó al juzgado que se dispongan medidas de protección en su favor, que incluyan la prohibición de acercamiento de Fernández. En cuánto al hijo que tienen ambos, dijo que el contacto podía continuar entre ellos mediante el teléfono de su madre, abuela de Francisco, para que no pierdan vínculo.

### **Prohibiciones**

El juzgado entendió que hay una gran desigualdad entre Fernández, quien ocupó el cargo de presidente, y la denunciante y, por eso, resolvió la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) de su domicilio en la ciudad de Madrid, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre, y de contacto abso-

"Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más", le comunicó Yáñez a su abogado, Juan Pablo Fioribello, tras la audiencia.

luto a través de cualquier vía.

Esa medida comenzó a regir desde este martes y hasta tanto dure la tramitación de causa o se disponga lo contrario. "Tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio". Además, sumó la prohibición de salida del país de Fernández.

El abogado, que era de ambos, deberá definir a quién representará. Ante las consultas periodísticas Fioribello expresó: "Yo le prometí a Yañez que, si ella quería denunciarlo, yo el ofrecía mi apoyo profesional", y añadió que "es la primera vez que soy defensor de las dos partes, tengo que evaluar qué hago, por el conflicto de intereses". En esa línea, remarcó que "no digo que eso haya sucedido, pero si ella recibió golpes va a tener todo mi apoyo y ya se lo dije al expresidente".

El abogado subrayó que "la figura de terrorismo psicológico no existe legalmente, pero puede ser un hostigamiento o un acoso", y que "hay que ser cautelosos en el análisis de todo esto". Por último aclaró que "hasta ahora lo que hay es el comienzo de una denuncia".

### El inicio de la causa

Todo surgió en base a unos chats que Yañez mantuvo con la entonces secretaria personal de

Fernández, María Cantero. El celular de la secretaria está siendo 08 peritado por la Justicia en el mar- 24 co de otra causa, donde está vinculada a supuestos delitos mediante la contratación de seguros durante la gestión anterior. Allí, el juzgado de Ercolini descubrió que había chats entre Cantero y Yañez en los que ella le mandaba a la secretaria del expresidente fotos, videos, audios y mensajes de texto en los que relataba episodios de violencia sufridos supuestamente, por parte de Fernández en la Quinta de Olivos cuando ambos vivían allí.

La información se separó de la causa inicial, se envió a la oficina de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y luego volvió al juzgado de Ercolini. El juez se comunicó con el abogado de la familia Fioribello, y se acordó que haría un zoom con Yañez.

El 26 de junio la exprimera dama tuvo una conversación por videollamada con el juez. Allí fue notificada de la situación, le informaron que la Justicia tenía en poder los chats con las fotos y los videos y le consultaron si quería realizar una denuncia penal. Ella dijo que no y la causa fue archivada. Más allá de eso, Ercolini le dejó en claro a Yañez que, si se arrepentía, podía realizar la denuncia en cualquier momento. Más de un mes después, el domingo pasado, la información se filtró y fue replicada por todos los medios de comunicación.

La noticia causó un gran impacto en toda la militancia feminista y también al interior y fuera del peronismo. Dentro del movimiento de mujeres y disidencias piden celeridad en el esclarecimiento del caso y, además, hay preocupación porque no quieren que la dramática situación sea utilizada para denostar las políticas de género y las conquistas en esa materia que el movimiento logró durante los últimos años. También resaltan que los libertarios aprovechan la ocasión para criticar las políticas de género, pero, a la vez, son los responsables de desmantelar todas las áreas vinculadas a ese tema.

Por caso, la senadora de UxP Juliana di Tullio resumió esa postura dentro del peronismo: "Dejen la hipocresía. A ustedes les importa tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que él es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto". Desde el massismo, la extitular de Aysa Malena Galmarini añadió: "La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima".

#### Por María Cafferata

Hoy, la Cámara de Diputados sesionará y Martín Menem deberá enfrentarse finalmente al escándalo que generó la visita de seis diputados oficialistas al penal de Ezeiza para sacarse fotos con represores condenados por delitos de lesa humanidad. El oficialismo está enfocado en encapsular el escándalo y evitar la creación de una comisión investigadora que continúe ahondando en el tema, pero para eso necesita sumar a todos los aliados. En una reunión privada con los dialoguistas, Menem les propuso sacar un comunicado lavado "en defensa de la democracia" que ni mencionaba a los diputados libertarios que habían ido a visitar a Alfredo Astiz ni el detalle del encuentro. El radicalismo y Hacemos Coalición Federal, que quieren repudiar el episodio pero no quieren pelearse con el gobierno, analizaban, al cierre de esta edición, como avanzar: de ellos dependerá que Unión por la Patria consiga el número para

"Ellos nos dijeron que fueron por cuestiones humanitarias y desde el bloque les creemos", sostienen en la conducción libertaria.

constituir la comisión especial.

La sesión del 7 de agosto había sido convocada hace dos meses con el objetivo de dar inicio formal a la segunda etapa legislativa del gobierno nacional post Ley Bases. El temario estaba compuesto por proyectos que no generaban grandes conflictos y contaban con el acompañamiento de los aliados: eran más de una docena de iniciativas entre las que se destacaban dos proyectos securitarios de Patricia Bullrich que pretenden modificar el Registro Nacional de Datos Genéticos y prorrogar el tiempo para registrar las armas de fuego. Los proyectos más conflictivos de Bullrich - como la baja de edad de imputabilidad o la ley anti mafias - habían quedado afuera, de modo de no "manchar" la tranquilidad de una sesión que Menem quería celebrar como un triunfo oficialista.

La excursión al penal de Ezeiza encabezada por Beltrán Benedit, sin embargo, desbarató los planes. El eje de la sesión ya no serían ni los proyectos a debatir ni la victoria del oficialismo. El protagonismo lo tendría, en cambio, la comitiva que fue a fotografiarse con Astiz. La conducción libertaria, consciente de esto, viene ensaEl oficialismo busca tapar el encuentro con los genocidas

# Ni repudio ni castigo ni nada

LLA intentará bloquear hoy la creación de una comisión que investigue la visita a Ezeiza y analice la eventual expulsión de sus diputados.



En la sesión de hoy será central la visita a los represores y la denuncia de Yañez.

Prensa Diputados

yando distintas estrategias para evitar este desenlace. La principal preocupación es evitar que UxP logre impulsar la creación de una comisión investigadora que, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, analice si corresponde la expulsión de los seis diputados: Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Hay di-

putadas como Gisela Marziotta que, incluso, presentaron un proyecto de ley -con el acompañamiento de otros 27 legisladorespara pedir la expulsión directa de los seis libertarios. Si bien, de momento, la línea de la conducción del bloque es apostar a la constitución de la comisión, se espera que varios aprovechen el momento de las cuestiones de privilegio para referirse al tema.

"Será la sesión de las cuestiones de privilegio. Ezeiza, la denuncia de Fabiola Yañez, Venezuela. Nadie se va a acordar de los proyectos", ironizaban tanto en el oficialismo como la oposición, todos preparados para aprovechar el último escándalo que había afectado al adversario para refregárselo en la sesión al día siguiente. En UxP esperan poder alcanzar el número para impulsar la creación

de la comisión: hasta la misma Arrieta, una de las "arrepentidas" de la visita a Ezeiza que apareció en primer plano en la foto con los represores, presentó un proyecto para crear una comisión que la investigue. Pero con los votos de las oficialistas díscolas -Bonacci también dijo que acompañaríano alcanza: el peronismo necesita del radicalismo y el pichettismo y, de momento, no está del todo seguro de tener los votos.

El motivo es que Menem, después de repetir y repetir que la visita era un tema "personal" de los diputados, empezó a diagramar una estrategia específica para frustrar la creación de la comisión. El riojano finalmente respondió a los pedidos de Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto de ofrecer algún tipo de respuesta institucional desde la Cámara y comenzó a trabajar, junto a Gabriel Bornoroni (jefe de bloque oficialista), en un comunicado conjunto en defensa de la "democracia". Es decir: ningún repudio al accionar de sus diputados ni al terrorismo de Estado. "Ellos nos dijeron que fueron por cuestiones humanitarias y desde el bloque les creemos", sostienen en la conducción de LLA.

El comunicado propuesto por el oficialismo, sin embargo, no convence al radicalismo ni a HCF, que están de acuerdo en acompañar un documento conjunto que reemplace la comisión investigadora, pero no tan abstracto. Los bloques dialoguistas continuarán discutiéndolo internamente y volverán a reunirse el miércoles a la mañana, cuando se lleve a cabo labor parlamentaria, para definir un curso de acción. Varios, sin embargo, estaban furiosos con el oficialismo por romper el acuerdo que habían llegado para designar a los representantes de la Cámara de Diputados en la Auditoría General de la Nación: el oficialismo se había comprometido a darle un lugar a la UCR que, cuando se enteró que lo ocuparía Mario Negri, se arrepintió y ahora reclama la silla para su apoderado, Santiago Viola.

### Debate en comisión

Senado retomará hoy el debate por la reforma jubilatoria. En el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, se debatirá el proyecto que incrementa los haberes jubilatorios en un 8,1 por ciento y modifica la fórmula de movilidad, y podría haber dictamen.

La semana pasada, el Gobierno oficializó una nueva propuesta a través del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la Anses, Mariano De los Heros. Ambos funcionarios expusieron las razones por las que, a criterio de la Casa Rosada, la iniciativa atenta contra el plan de "déficit cero".

Además del aumento del 8,1 que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto original pliega la fórmula al Índice

## Reforma jubilatoria

de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual, y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

También fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la Anses tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.

Ante este panorama, Guberman y De los

Heros resaltaron la coincidencia con la actualización de los haberes bajo el Índice de Precios al Consumidor y marcaron que estarían dispuestos a ceder ante la recomposición del 8,1 por ciento. Sin embargo, alertaron sobre el punto que establece el haber mínimo en el 1,09 por ciento de la canasta básica y el artículo que reclama por los fondos de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Sobre el adicional anual del 50 por ciento no dieron, en tanto, mayores precisiones.

Además de esta iniciativa, que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, hay otros cuatro proyectos en el tintero presentados por otros senadores, entre ellos uno del radical Martín Lousteau.

#### Por Luciana Bertoia

Raúl Guglielminetti integró el Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura. Supo reciclarse. En democracia, lo identificaron como custodio del presidente Raúl Alfonsín. Desde que se reiniciaron los juicios por crímenes contra la humanidad, acumula sentencias en su contra. Tiene 83 años. Está alojado en la Unidad 31 de Ezeiza y hace tiempo que quiere irse a su casa. Detectó una gran oportunidad cuando el 11 de julio pasado una comitiva de seis diputados llegó hasta el penal para visitarlos. Antes de finalizar la reunión, Guglielminetti --alto y con ojeras marcadas- le extendió un sobre de papel madera al diputado Beltrán Benedit, que había organizado el cónclave. En uno de los papeles podía leerse "ideas para la prisión domiciliaria", según llegó a observar la diputada Rocío Bonacci. La foto, que se conoció en las últimas horas, en la que se ve a cinco diputados risueños entremezclados con los genocidas que secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron y hasta se apropiaron de los hijos de sus víctimas confirma lo que ha venido publicando este diario: en el oficialismo se buscan alternativas para aliviar la situación de quienes están condenados por crímenes aberrantes. En sintonía con los diputados empáticos, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona salieron a abogar por la

domiciliaria de los represores.

El 11 de julio, Benedit se asomó en la camioneta Renault –patente MBI546– y preguntó si estaban todos. Durante unos largos minutos esperaron a la diputada salteña María Emilia Orozco hasta que finalmente recordó que la legisladora no iba a ser de la partida. Después, siguieron viaje hasta Ezeiza.

Como muestra la foto difundida en la señal C5N, los diputados mantuvieron una reunión cordial con los criminales de lesa humanidad. Cinco de ellos quisieron posar: Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Alida Ferreyra Ugalde, que se mostró especialmente amable con Antonio Pernías -uno de los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Detrás suyo estaba Adolfo Donda, que acaba de ser condenado por la sustracción de su sobrina, Victoria Donda Pérez.

Alfredo Astiz –la cara más emblemática del genocidio— sonríe desde la última fila. Cerca de él, se ubicó Guglielminetti. Entre ambos, está Honorio Carlos Martínez Ruiz –un represor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mirando hacia el costado se lo ve a Marcelo Cinto Courtaux, un integrante de la inteligencia del Ejército cuyo hijo homónimo era asesor de Victoria Villarruel cuando era diputada nacional. En la formación no se

La imagen de los diputados con represores que confirma el plan para sacarlos de la cárcel

# Una foto de recuerdo con los genocidas en Ezeiza

Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich abogan por la prisión domiciliaria. En medio de la polémica, la Cámara de Casación invitó a la ministra a hablar de la "situación carcelaria".



Los diputados Benedit, Montenegro, Arrieta, Araujo y Ugalde junto a los represores en Ezeiza.

percibe a Alberto Eduardo González, el represor de la ESMA –que tiene dos perpetuas y una condena a 20 años por delitos sexuales— y a quien le atribuyen haber sido el mentor de la actual vicepresidenta.

La única diputada que no posó para la imagen de recuerdo fue Bonacci. Arrieta –que después se disculpó diciendo que había nacido en 1993 y no conocía a Astizsonrió, satisfecha, para la foto desde el centro de la escena. Horas antes de una sesión que se prevé explosiva, la diputada mendocina, que se define como orgullosa integrante de la familia militar, firmó un proyecto de resolución para que se cree una comisión investigadora para investigar la reunión de la que ella misma participó. No habría sido el único encuentro en el que estuvo "Lulú", dicen en la Cámara de Diputados.

Como publicó este diario, hubo más visitas de los diputados. El 15 de marzo, Benedit y Ferreyra fueron a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Una semana antes, el ministro de Defensa, Luis Petri, había mandado a dos de sus hombres: el subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos Lucas Erbes. De ese en-

cuentro, los funcionarios se llevaron un boceto de decreto para establecer que el plazo máximo para las investigaciones era de 25 años. El decreto circuló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA). En base a esa propuesta se armó un proyecto de ley que establecía en 20 años el plazo razonable.

En paralelo, se articularon distintas maniobras para lograr la domiciliaria de los genocidas de la dictadura. Se trata de un universo reducido. El Ministerio de Seguridad le contestó a este medio que tiene únicamente 32 personas por crímenes contra la humanidad con sentencia firme en sus cárceles. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), son 134 los detenidos por lesa.

Astiz -emblema del genocidio- sonríe desde la última fila. Cerca de él, está Guglielminetti, integrante del batallón 601.

La primera iniciativa para lograr la vuelta a casa de los genocidas se produjo un día después de que asumieron Javier Milei y Villarruel: el 11 de diciembre, los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean pidieron que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijara una posición única sobre el arresto para mayores de 70. No consiguieron que se hiciera el plenario. Horas antes del 24 de marzo, la Casación rechazó la pretensión.

Olea fue parte de conversaciones con diputados de LLA. Las versiones también señalan al exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, que se jubiló el año pasado. El juez retirado le dijo a este diario que conocía a algunos integrantes de la comitiva. Un abogado defensor también comentó haber estado en contacto con Benedit.

La domiciliaria no es únicamente un tema de los genocidas, sus abogados y los diputados del oficialismo. Dos ministros se zambulleron en ese tema durante su viaje a Mendoza para discutir la aplicación del Código Procesal Penal: Bullrich y Cúneo Libarona.

"Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de

las penas. Estamos afectando el criterio de dignidad y esto no se ha convertido en justicia, sino que se torna en venganza", dijo Cúneo Libarona –que justamente había visitado la Casación cuando empezaba a rodar el pedido de Olea y Saint Jean. Según el ministro de Justicia, los represores "merecerían morirse teniendo en su casa una tobillera y de la mano de su esposa". En una línea similar se había pronunciado el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, en una columna publicada en Infobae, cuando habló de "penas mortificantes para quienes deberían pasar sus últimos años de vida en la paz y el amor de sus familias".

Bullrich está a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y está en el ojo de la tormenta por las irregularidades que rodearon el ingreso de los diputados al penal de Ezeiza -de hecho, el juez federal Ernesto Kreplak delegó en el fiscal Sergio Mola la investigación de este tema. De paseo por Mendoza, la ministra insistió en plantear una situación como si la domiciliaria no fuera la regla para los casos de lesa. "Hay personas de 90 años con enfermedades terminales en la cárcel", se quejó la ministra de Seguridad. "Me parece que una cosa es cumplir con una condena y otra cosa es infligir a esa condena una situación de extrema gravedad, como es tener una persona con un cáncer terminal en una cárcel", dijo.

A priori, todo indica que los diputados no detectaron situaciones anómalas en sus recorridos por los pabellones de lesa. El juez Adrián Grünberg —que está a cargo de la ejecución de la pena de Guglielminetti— le preguntó al SPF si había recibido alguna crítica o nota de los legisladores.

Carlos Manfroni –jefe de gabinete de Seguridad y hombre cercano a Villarruel– había dicho en la campaña que los equipos de Bullrich trabajaban en una "solución" para los mayores de 70 que estaban detenidos en las cárceles. Posiblemente este tema se cuele el próximo miércoles 14, cuando la ministra vaya a la Cámara de Casación. El camarista Gustavo Hornos la invitó en plena polémica para conversar sobre la "realidad carcelaria actual".

## Por Laura Vales

Este miércoles 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana, las organizaciones de la UTEP junto a la Confederación General del Trabajo, las dos CTA y la mesa de organismos de derechos humanos harán una protesta en la Plaza de Mayo, en el primer día de San Cayetano del gobierno de Javier Milei. La intención es llenar la plaza, con una manifestación centrada en denunciar la situación de hambre que atraviesan millones de argentinos, tras siete meses de una gestión que ha llevado a que más del 20 por ciento de la población -ocho millones de personas- se encuentre en la indigencia, y un 55 por ciento sea pobre.

"En Argentina estamos sufriendo una crisis humanitaria. En la fila del hambre hoy no sólo están los que carecen de cualquier recurso, sino también los trabajadores de la economía popular, los jubilados, quienes han perdido su trabajo e incluso muchos que aún con empleo no llegan a fin de mes", dijo el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, al convocar a la actividad.

Por eso frente a la Casa Rosada las organizaciones sociales van a armar varias ollas populares, mientras que los organismos de derechos humanos instalarán puestos para recibir donaciones de alimentos.

La plaza va ser también el escenario de una feria de los trabajadores de la economía popular. A la una de la tarde, como actividad de cierre, se realizará un acto.

### Quiénes van

La concentración con la consigna por Paz, Pan, Techo, Tierra y Trabajo expresará un arco de alianzas amplio: en su anuncio, realizado el lunes en el Salón Ubaldini de la CGT, junto al titular de la UTEP estuvieron figuras de esa central obrera (Héctor Daer, Pablo Moyano), también Hugo Yasky (de la Central de Trabajadores de la Argentina) y Hugo Godoy (CTA Autónoma). De la Mesa de Organismos de Derechos Humanos quien habló fue Taty Almeida (Madres Línea Fundadora).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará durante la jornada una huelga nacional. Los clubes de barrio irán a la movilización. También agrupaciones políticas del peronismo, como La Patria es el otro, Soberanos, el Frente Social Padre Mugica y el PJ porteño.

Anunciaron su adhesión a la protesta, además, las organizaciones piqueteras de izquierda como el espacio Territorios en Lucha y el Polo Obrero.

Es decir que se espera una plaza de Mayo llena.

Convocatoria a Plaza de Mayo por la crisis del hambre

# San Cayetano en la era libertaria

Con un amplio arco de alianzas, la CGT, las dos CTA, UTEP y organismos de DD.HH. buscan llenar la plaza. Cambios en la tradicional marcha.



La concentración en la Plaza arranca a las 10, con ollas populares y recolección de donaciones de alimentos.

### Marcha con cambios

Un dato de época es que la tradicional marcha que desde 2016 organiza la UTEP, desde Liniers a la Plaza de Mayo, esta vez será reducida. Irá en parte por la vereda y en parte sobre el primer carril de la avenida Rivadavia, para evitar el operativo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no pierde oportunidad de reprimir a quien se le ocurra protestar contra el gobierno.

La última protesta callejera, el día del tratamiento en el Senado de la Ley Bases, terminó con violentas detenciones; 33 personas entre estudiantes, vendedores ambulantes e incluso una persona en situación de calle- fueron arrestadas e imputadas por cargos como "terrorismo y sedición", una caracterización impulsada por el mileísmo que el fiscal federal Carlos Stornelli hizo propia. De hecho, dos de los detenidos, Daniela Calarco y Roberto María de la Cruz Gómez, aún continúan privados de su libertad.

La jornada de San Cayetano va a arrancar a las 8.00, en la esquina de Rivadavia y Cuzco, a dos cuadras de la iglesia de Li-

niers, con una bendición de herramientas.

Luego saldrá la marcha, con un perfil bien volcado a lo religioso, de peregrinación, encabezada por los Misioneros de Francisco, movimiento ligado al Papa. Como otros años, también dirá presente la Pastoral Social Evangélica, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y el Movimiento Ecuménico por un barrio popular, teníamos al grupo de compañeros que se acercaban porque no tenían ninguna forma de resolver cómo comer. Teníamos, un poco más alejados, a los compañeros de la economía popular, que iban por solidaridad pero que con la decisión del gobierno de paralizar las obras de urbanización, por el congelamiento del salario social complementario y el desabasteci-

"En la fila del hambre hoy están los que carecen de cualquier recurso y muchos con empleo que no llegan a fin de mes." Gramajo

los Derechos Humanos.

El grueso de los manifestantes directamente van a ir a la plaza.

## Ollas en la plaza

La UTEP advierte que las dificultades para alimentarse ya no son sólo un problema de los más pobres, sino que afectan a franjas sociales extendidas. "La fila del hambre ha ido cambiando: cuando organizábamos la olla en miento de herramientas de las unidades productivas, ahora también necesitan de la olla. Se les sumaron los jubilados, que en muchos casos ya no pueden contar con la ayuda de los hijos, cuando tienen que pagar un alquiler; tenemos a trabajadores que han perdido sus puestos por los despidos en el Estado y porque la desocupación en el sector privado aumentó. Y lamentablemente, también tenemos a com-

pañeros con empleo, que con los aumentos de las tarifas y del transporte no llegan a fin de mes: esta es la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy en Argentina", describió Gramajo.

En ese marco, los organismos de derechos humanos van a hacer, desde las 10.00 y hasta las 16.00 horas, una colecta de alimentos.

"Si el hambre es un crimen, los que guardan la comida en los galpones son criminales", dijo Carlos Pisoni, de Hijos, sobre el gesto de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que acumula intimación tras intimación de la justicia sin repartir toneladas de comida adquirida por el gobierno anterior. Y sin reanudar las compras para garantizar el flujo de la asistencia alimentaria.

La concentración en la Plaza de Mayo viene marcada por la ofensiva del gobierno mileísta contra las organizaciones de la economía popular. Sin dudas, la más fuerte que han debido enfrentar en sus 30 años de historia.

El objetivo libertario es que los movimientos populares se disuelvan. En esa línea, el gobierno acumuló un rosario de decisiones: no enviar alimentos a los comedores comunitarios, desvincular a las organizaciones sociales del plan Potenciar Trabajo (en el que los movimientos armaban emprendimientos y espacios de cuidado, con un rol de Unidades de Gestión del Potenciar), congeló el monto de los planes (que fueron desenganchados del salario mínimo vital), reemplazó el Potenciar por dos programas en los que no se está realizando ningún tipo de actividad real, implementó los Protocolos Antiprotesta (por los que cada vez que salen a la calle, los movimientos enfrentan un escenario de represión), hizo bajas masivas y arbitrarias de titulares de planes, presentó denuncias judiciales contra las organizaciones (la que más avanzó es la abierta contra el Polo Obrero, pero hay también imputaciones contra referentes del Movimiento Evita y hubo intentos de criminalizar a referentes del Frente Patria Grande, cercanos a Juan Grabois). En síntesis: al que asoma la cabeza, le cae un allanamiento. Esto en momentos en que, por la crisis alimentaria, el conjunto de los movimientos debió retraerse para tratar de resolver la cuestión más básica de todas, la de parar la olla.

Este 7 de agosto será así un San Cayetano muy particular. Con una agenda social que ha retrocedido a demandas de sobrevivencia y movimientos populares muy golpeados, pero que aún así no se han desarmado. Siguen buscando maneras de resistir, de salir a la calle y de armar espacios de unidad para reconfigurarse.

Las reuniones bilaterales, los apoyos recibidos y el posicionamiento regional

### Por Karina Micheletto Desde Ciudad de México

"México es hoy un faro. Y como dicen aquí, 'es tiempo de mujeres". "Bienvenida. Tu talento y tu fuerza nos alimentan". Las palabras que se dedicaron Cristina Fernández de Kirchner con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en otra reunión bilateral, con la jefa de Gobierno electa de la ciudad, Clara Brugada, reflejan el tipo de vínculo que se fortaleció durante la visita de la expresidenta a tierra mexicana. Con el morenismo preparándose para un segundo mandato en el que obtuvo el mayor apoyo de su historia -al punto de lograr mayorías legislativas especiales-, los presentes de ambos países no podían ser más contrastantes. En un tablero regional convulsionado, la expresidenta se pronunció además aquí sobre el tema que quema, Venezuela, y las repercusiones llegaron también desde el país aludido: "El legado de Hugo Chávez está en buenas manos", le respondió sin nombrarla el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Tras cuatro días cargados de reuniones, hubo una última reunión el martes ya entrada la noche de México, con Rafael Correa, antes de emprender el regreso el miércoles por la mañana.

La convulsión llegó también en estos días desde suelo criollo, tras la filtración periodística que derivó ayer en la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia. Desde México, la intendenta Mayra Mendoza, integrante de la comitiva que acompaña a CFK-y que completan los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti, la intendenta Mariel García y la exdiputada y referente del Patria y del movimiento Lxs Chicxs del Pueblo, Claudia Bernazza- había sentado la primera postura sobre el tema, antes aún de la radicación de la denuncia: "Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género ", había dicho a Página 12 sobre el expresidente, aclarando que el tema no debía usarse políticamente.

En medio de esta convulsión local e internacional, la reaparición pública de la expresidenta de este modo, y en este lugar, se leyó como un posicionamiento con fuerte perspectiva regional, en tiempos desarmados para el peronismo. Aquí mantuvo reuniones y recibió elogios y distinciones en todos los niveles de gobierno, fue unánimemente reconocida como "líder regional". Y se llevó algo más: la solidaridad y el apoyo explícito y resaltado en cada evento y en cada reunión por el intento de asesinato que sufrió. También la causa común con el reclamo a

# Las claves de la gira de Cristina Kirchner

En su cuarto día en México, ayer la expresidenta se reunió con Claudia Sheinbaum, Rafael Correa y Clara Brugada. Recibió respaldos de todos los niveles de gobierno.



CFK recibió apoyo explícito y resaltado en cada reunión por el intento de asesinato que sufrió.

la Justicia argentina por el rumbo que (no) está tomando la investigación, cuando faltan pocos días para que la expresidenta tenga que sentarse a declarar como testigo en la causa.

### **Bilaterales**

La reunión de Cristina Kirchner con Claudia Sheinbaum, que el 1° de octubre asumirá el gobierno de México con el compromiso de avanzar con el "segundo piso de la cuarta transformación", fue extensa, duró dos horas. En su conferencia, la expresidenta había destacado "la madurez, la lucidez de la compañera de identificarse plenamente con ese proyecto de AMLO, que fue el que dio origen a este fantástico movimiento, resistiéndose a la tentación de creerse distinto o mejor, formando parte siempre de un colectivo, que es la gran lección que debemos aprender todos de la política y de la historia", lo que fue leído como un tiro por elevación al rumbo que tomó en el ejercicio del poder Alberto Fernández.

Antes, pasado el mediodía, la primera reunión fue con Clara Brugada, que tras ser alcaldesa de Iztapalapa en dos períodos, fue

electa para gobernar la ciudad de México con la promesa de "una utopía feminista": llevar a gran escala el sistema público y gratuito de cuidados con el que transformó a su distrito.

"La gran utopía de Simón Bolívar de unificar América latina sigue siendo la utopía de nuestros pueblos. Tu presencia, tu energía y tu pensamiento nos nutre. Es un honor compartir ideas", halagó la mexicana a CFK. Y completó: "Lo que pasa en Argentina lo sentimos aquí. Lo que pasa a las mujeres que enfrentan el odio de la derecha, que en tu caso casi llegó al homicidio, lo sentimos las mujeres conscientes de América latina. Para que nuestros pueblos vivan mejor es necesaria una Amé-

La reunión con Sheinbaum, que el 1° de octubre asumirá el gobierno de México, fue extensa, duró dos horas.

rica latina unida". "Y en paz", agregó Cristina Kirchner.

"Como saben soy muy creyente y creo que dios sabe por qué hizo las cosas, por qué AMLO no pudo ganar el gobierno en 2006. A lo mejor no le tocaba a Morena ser faro en América latina en este momento donde las derechas parecen enquistarse, y poder construir una realidad diferente", evaluó CFK, y volvió a destacar que López Obrador "haya sido el presidente más votado de toda la historia de México, y que seis años más tarde la candidata de su movimiento sea más votada aún".

### Rumbo al 1° de octubre

Los diarios y noticieros de México hablan, como los de todo el mundo, de la crisis financiera, de sus representantes olímpicos que aspiran a medallas en natación, de la entrega de la "constancia" a Claudia Sheinbaum (el mecanismo electoral local prevé la presentación de impugnaciones, y así lo hizo la oposición, a pesar de la gran diferencia de votos), de las críticas de la oposición por considerar que el oficialismo quedará "sobre representado" en la cámara legislativa, del drama de los mi-

grantes. Y guardan para las páginas policiales, con espacios reducidos, los habituales y espeluznantes titulares de crímenes que se suceden sin tregua: "Mutilan seis cuerpos y los riegan en dos zonas de Zitácuara", "Cuelgan dos cabezas humanas en puente de la colonia Cuesta Blanca", "Velan en Celaya a periodista asesinado", "Ola violenta deja 201 homicidios durante el primer fin de semana de agosto".

Sheinbaum llegará a ser presidenta tras el gran mérito de haber logrado reducir drásticamente los delitos dolosos en la ciudad de México durante su gobierno, y con la promesa de implementar esa estrategia integral de seguridad en todo el país. La virtual presidenta electa tiene una presencia fuerte a nivel mediático, a la par o en ocasiones mayor que la de Andrés Manuel López Obrador, con ruedas de prensa diarias (que se suman a las célebres "Mañaneras" de AMLO), y presencia en todos los actos de gobierno, incluidas las sistemáticas recorridas que el Presidente hace por el interior del país todos los fines de semana.

La bilateral que mantuvo con Cristina Kirchner despertó expectativa mediática aquí, y en la cobertura de la conferencia que dio aquí la expresidenta el sábado pasado, el foco mediático local estuvo en sus palabras sobre el proyecto de reforma de la justicia mexicana, que fue una de las banderas de la campaña de Sheinbaum. La reforma (que fue presentada por el Ejecutivo al Congreso en febrero pasado, pero que prevee una instancia de debate en asambleas) postula entre otras cosas la elección popular de todos los jueces (incluidos los de la corte suprema), tras ser propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte. Además, se reduce el número de ministros de la Corte de 9 a 11, se pone un tope a sus salarios (no podrán ganar más que el Presidente) y se elimina el equivalente local a la jubilación de privilegio. De aprobarse, los candidatos a supremos deberán salir a "hacer campaña": darse a conocer. Y durarán n el cargo 8, 12 o 14 años, en función de los resultados que obtengan en las urnas: se quedarán más tiempo lo que sean más votados.

### Por Werner Pertot

La Fundación Pensar, que conduce María Eugenia Vidal con el apoyo de Mauricio Macri, le volvió a poner una mala nota a la gestión de Javier Milei. En su segundo informe de las variables socioeconómicas le puso una "nota" (en el informe, llamada Indice de Desarrollo Nacional) que va del 1 al 10. La nota que le pusieron fue 2,5. Muy baja. El principal motivo es la caída de la actividad, la brecha cambiaria, los salarios y el consumo. Además, señalaron el riesgo sobre la acumulación de reservas y la trepada del riesgo país. Esto indicó una nueva escalada en las hostilidades entre Macri y Milei, que comenzaron con el relanzamiento del PRO la semana pasada y tuvieron un nuevo capítulo con las críticas de ministros a Macri del lunes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que están muy ocupados como para leer el informe (tiene 44 páginas, letra grande y muchas infografías), pero contraatacó: "Está muy bien

El informe de la fundación de Macri critica la brecha cambiaria y la caída de la actividad, los salarios y el consumo.

que marquen la pobreza. Macri dijo que lo tenían que medir por la pobreza y lo cierto es que ese indice les dio mal".

La Fundación Pensar, bajo el nuevo mando de Vidal, tiene decidido hacer informes mensuales del desarrollo de la gestión. El primero le había puesto una "nota" muy baja: 2.9. El nuevo informe es peor. Evalúan que el Gobierno merece una nota de 2.5. Es decir que empeoró su performance. Entre los motivos que llevan a esta mala ponderación están:

- La caída en el riesgo país y de la acumulación de reservas".
- "Contribuyen también de manera negativa la elevada brecha cambiaria, la caída en el consumo y el aumento de la pobreza".
- "El aumento de la actividad aún no repercute de manera positiva en el índice ya que seponderan las últimas cuatro mediciones de cada indicador".
- "Ninguno de los indicadores que ponderaron negativamente en la última medición pasaron a ponderar positivamente este mes", indica finalmente.

El informe de la Fundación Pensar indica que el empleo lleva ocho meses consecutivos de caída

La Fundación Pensar calificó con "un 2,5" al Gobierno

# Macri bochó la gestión de Milei

Un nuevo informe del think tank del PRO fue lapidario respecto de la situación económica. El expresidente se sigue desmarcando.



Macri escala hostilidades con Milei.

y "la mayor caída desde 2002 (excluyendo la caída por pandemia)". "En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos (112.000 privados, 25.000 públicos)", remarca.

El segundo punto es la pérdida sostenida de poder adquisitivo.

Dice el informe que los ingresos aún no logran recomponer la pérdida acumulada en los últimos 12 meses. "La mitad de los argentinos afirma no llegar a fin de mes y 3 de cada 10 experimentó una caída de sus ingresos en el último mes", indicaron. El 75 por ciento

de la población resignó consumos en el último mes.

El tercer punto negativo del informe es la caída del actividad: entre las actividades que más cayeron figuran la construcción en un -33 por ciento, la industria en -15 por ciento y el comercio en

un -11 por ciento de comercio. En cambio, los macristas ven como "brotes verdes" un repunte en agro, energía y minería.

También felicitan al gobierno por el superávit primario que mantienen aunque advierten de donde salió ese ajuste: "El 29 por ciento se explica por la caída en jubilaciones, el 22 por ciento por el freno en la inversión y el 16 por ciento por la quita de subsidios", cuestionan.

En cambio, ponderan el mega DNU y la Ley Bases, la baja de la inflación (aunque también advierten sobre la caída de la recaudación), al tiempo que observan la llegada de las primeras inversiones por el RIGI y una mejora en la oferta de alquileres. "En el informe del mes de julio destacamos la continuidad del déficit cero y la baja de inflación como objetivos centrales del gobierno. Además, se ponderan los primeros brotes verdes después de la sanción de la Ley Bases con inversiones anunciadas por más de 10.000 millones de dólares", señaló Vidal, que intentó así balancear las críticas del documento.

"Si bien los ingresos y la actividad empiezan a mostrar alguna recuperación concentrada en ciertos sectores, todavía estamos padeciendo las consecuencias de 20 años de populismo que en 7 meses no se pueden revertir", aseguró Vidal, en busca de atemperar la nota de 2 sobre 10.

No obstante, desde el Gobierno no tomaron nada bien el documento. Adorni primero aseguró que no lo habían leído en Casa Rosada porque están muy ocupados y tienen otras cosas que hacer. Pero luego, visiblemente enojado, arremetió contra Macri por la subida de la pobreza en su gobierno: "Yo recuerdo que cuando asumieron dijeron que debían evaluarlos por la pobreza y lo cierto es que ese indicador les dio mal".

## Por María Cafferata

fracasar durante años en instalar el tema en la agenda pública, el PRO consiguió el visto bueno del Gobierno para impulsar un proyecto de "Ficha Limpia" que prohíba la candidatura de cualquier dirigente condenado por delitos de corrupción. El macrismo viene ensayando estrategias para diferenciarse del oficialismo sin herir susceptibilidades y encontró terreno fértil en este proyecto de reforma electoral que, de aprobarse en su versión más restrictiva, impediría una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. En efecto, La Libertad Avanza no quiso regalarle el debate al partido amarillo y

"Ficha Limpia" en Diputados para proscribir a CFK

# Un proyecto con nombre y apellido

presentó su propio proyecto que inhabilita la presentación para cargos electivos a cualquier persona condenada aunque su sentencia no esté firme: un proyecto con nombre y apellido. El debate comenzó ayer en un

plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. El proyecto de "Ficha Limpia" había encabezado el pliego de condiciones que el PRO había presentado hace un par de semanas, poco después de que Mauricio Macri definiera que, aprobada la ley Bases, había llegado el momento de que el macrismo co-

menzara a ratificar su "identidad" y empujara su propia agenda legislativa. El oficialismo se lo concedió y se convocó el plenario de comisiones con el objetivo de consensuar una iniciativa que encabezara la reforma electoral integral que el Gobierno viene queriendo impulsar (hasta ahora, sin mucho éxito).

El principal proyecto de Ficha Limpia es el de Silvia Lospennato, que prohíbe presentarse a cargos electivos a cualquier persona que haya sido condenada en una causa de corrupción (como tráfico de influencias, enriqueci-

miento ilícito, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros). La propuesta de Lospennato, sin embargo, exige un "doble conforme", es decir que la condena sea ratificada por un segundo tribunal (en este caso, Casación Penal). Y este es el foco del debate: cuál es la instancia mínima de condena que se habilita para impedir la candidatura.

El oficialismo presentó su propio proyecto, que lleva la firma de Nicolás Mayoraz (presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales), así como la del

En el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre la gravedad de las amenazas

# Con miedo a un ataque de Irán, pero no tanto

Francos reveló que Israel alertó sobre la posibilidad de que el país sea blanco de un atentado, dada la alineación de Milei con Netanyahu. Adorni salió a bajar el tono.



Francos pidió reforzar la seguridad internacional, pero fue desmentido.

materia de seguridad, al menos por ahora", dijo ante la consulta que aparezca para prevenirla en lo posible", remarcó Francos en de los periodistas acreditados en referencia al rol de la SIDE y al Sin embargo, Adorni omitió Servicio de Inteligencia Argenque el propio Francos había petino (SIA), encargada de la redido que "los servicios de intelicopilación de información estragencia del Estado deben estar tégica alrededor del mundo.

Para el vocero, que habla en

nombre del círculo íntimo del Presidente, el país "ya había tomado todos los recaudos necesarios" en la materia. "Así que no", siguió, "no hay ninguna alerta roja ni ninguna otra cuestión que amerite que yo tenga que comentar o que tengamos que comentar algún cambio en seguridad".

Aún así, parte del pedido de mayor precaución se cumplió horas más tarde, cuando Cancillería confirmó que evalúa una posible retirada de funcionarios de la embajada argentina en el Líbano en busca de "un sitio seguro" a resguardo de posibles represalias de Irán y Hezbollah, los dos principales enemigos geopolíticos de Israel.

### Aires de guerra

El asesinato el miércoles pasado en Irán de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, en un ataque que fue atribuido a Israel, no hizo más que recrudecer la guerra abierta en medio oriente. El crimen impactó de forma indirecta en Argentina, dado que tal como dijo el propio Francos, el país es considerado "amigo" del gobierno de Benjamín Netanyahu,

a cuyos intereses en esa región Javier Milei decidió alinearse abiertamente y sin fisuras. Incluso tuvo un gesto provocador, al anunciar que mudaría la embajada Jerusalén occidental.

Como Hamas y luego Irán juraron vengar la muerte de Hani-

yeh, se encendieron las alarmas en argentina. "La información que recibimos es que se espera un ataque muy fuerte de Irán hacia objetivos amigos de Israel", dijo el jefe de Gabinete al respecto. "En función de eso -agregó- hemos tomado medidas para proteger a los argentinos y diplomáticos en el Líbano porque sería uno de los objetivos del ataque".

"La posición de Argentina ha sido la defensa de Israel ante los ataques terroristas que ha sufrido", sostuvo Francos y blanqueó que "esto nos genera de aliados" y de blancos de posibles ataques.

El alineamiento es total. Milei habla directamente de la "soberanía" de Israel sobre Gaza y en abril hasta llegó al punto de darle una silla en la Rosada durante una reunión del gabinete al embajador Israelí en Argentina, Eyal Sela.

En eso sí coinciden todos los miembros del gabinete. Según Adorni, lo que está sucediendo en medio oriente es una lucha entre "el mundo libre versus el mundo no libre, o viceversa en este caso". "Lo cierto es que el mundo libre está amenazado", siguió, en línea con la posición del Gobierno de inmiscuir al país en guerras ajenas.

mismo Martín Menem y Gabriel que garantizarse la presunción Bornoroni (presidente del bloque oficialista). En esta versión del proyecto de Ficha Limpia, que LLA presentó para no regalarle del debate al PRO, no hace falta una sentencia firme para impedir la candidatura de una persona. A ningún dirigente se le escapa que esta imposición está direccionada a la figura de CFK, condenada a seis años de prisión en la causa de Vialidad (una sentencia que está siendo revisada ahora por Casación Penal). "Es una ley hecha a medida para proscribir candidaturas", mascullaban en Unión por la Patria.

Dentro del Gobierno vol-

vieron a surgir diferencias

en materia de política exterior.

La falta de acuerdo -que ya se

había expresado la semana pasa-

da con la desmentida de la pro-

pia Cancillería respecto de la

posición de Diana Mondino so-

bre las elecciones en Venezuela-

tuvo que ver esta vez con medio

oriente. Más específicamente al-

rededor del grado de amenaza

que podría suponer para el país

el alineamiento del presidente

Javier Milei con los intereses is-

raelíes en esa región, un asunto

por demás espinoso. De acuerdo

al jefe de Gabinete, Guillermo

Francos, el Estado de Israel aler-

tó a la administración libertaria

sobre la posibilidad de que la Ar-

gentina sufra un atentado de

parte de Irán, y hasta pidió pú-

blicamente en ese marco que la

flamante SIDE de Santiago Ca-

puto y Sergio Neiffert redoble

sus esfuerzos preventivos. Pero

este martes el vocero presiden-

cial, Manuel Adorni, salió a ba-

jarle un tono a las alarmas que

había encendido el ministro co-

ordinador y sostuvo que "no hay

ningún cambio que hacer" por-

que el Gobierno "ya ha tomado

tes por la mañana, Adorni se

ocupó de contradecir a Francos,

pero intentó que no se note tan-

to. "Lo que comentó el jefe de

Gabinete fue simplemente la in-

formación recibida por parte de

Israel acerca de posibles ataques

que podían recibir, pero no hay

nada que haya cambiado nuestra

postura ni nuestras acciones en

atento a cualquier manifestación

la Rosada.

En su rueda de prensa del mar-

las precauciones necesarias".

Las posturas están divididas y se definirá a lo largo del debate. Hay radicales que coinciden con el proyecto de LLA, mientras que otros insisten en que tiene

de inocencia y demandar que se arribe a un "doble conforme". Hay legisladores que, incluso, sostienen que solo con un procesamiento sería suficiente. En el debate en comisiones se escuchó la voz de constitucionalistas que defendían esta postura, como por ejemplo Antonio Hernández: "Me opongo a los que piden sentencia firme. Lo único que se garantiza es la impunidad porque todos sabemos que para que haya sentencia firme hace falta que intervenga la Corte Suprema", indicó el abogado en el plenario de Diputados, y agregó: "Con procesamiento o con elevación de la causa a juicio por agente fiscal es suficiente".

## MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/2024 V



**OBJETO: "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RED DE DATOS BASADO EN** PROTOCOLO IP-MPLS, SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET, SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA PRIVADA IP CON CONECTIVIDAD A LA RED TELEFONIA PUBLICA, SERVICIOS EVENTUALES, SERVICIO DE WI-FI Y SERVICIO 0800, PARA LA MUNICIPALIDAD DE TIGRE, POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES".

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0018328/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$2.160.000.000,00 (PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA MILLONES CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$2.160.000,00 (PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, O VIAL MAIL A: LICITACIONES@TIGRE.GOB.AR HASTA EL 27/08/2024 INCLUSIVE.

### Por Raúl Kollmann

"Si no fueron coimas y fueron aportes a campañas electorales, pruébenlo". Con una frase como esa se resume un asombroso choque que se produjo este martes entre la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Cámara Federal de Casación Penal. Sucede que este último tribunal aceptó, en la causa denominada Cuadernos, que el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, le entregó sumas de dinero al número 2 del Ministerio de Planificación, pero no como coimas, sino como aportes a las campañas electorales del Frente para la Victoria (FpV) en 2013 y 2015. De esa manera, Calcaterra espera que en lugar de una condena por cohecho, coimas, el caso termine en una infracción electoral y apenas una multa. Por lo tanto, la Cámara Electoral instó a la Casación a que aporte elementos que confirmen que esos supuestos aportes fueron para las elecciones, sosteniendo que no basta que un imputado (Calcaterra) lo diga. "No se pueden usar las campañas para sacarle la criminalización a la corrupción", explicaron cerca de la

La Cámara Electoral dijo que "no basta con que se diga que un dinero no fue para coimas sino para aportes a campañas".

CNE. Por ejemplo, se deberían aportar pruebas concretas de que esos aportes fueron para las elecciones: que se pagaron carteles o actos o espacios publicitarios en redes sociales. No da la impresión que esas evidencias existan.

Como se sabe, en la causa Cuadernos se investigan las anotaciones del chofer Oscar Centeno quien sostuvo que acompañó a Roberto Baratta a retirar dinero de las distintas empresas. En el caso de la constructora Iecsa fueron 15 retiros, cuatro en 2015 en el Hotel Hilton, y 11 en 2013, en la sede de la propia empresa, en Puerto Madero. Las cifras nunca quedaron claras del todo. Hay un punto que sí respalda lo que dice el empresario: fueron dos años electorales (2013 y 2015) y no hay entregas de dinero en años que no fueran de elecciones. El argumento también es esgrimido por otros empresarios y en algunos casos con muchísima solidez porque tenían pública y notoria sintonía con el peronismo.

En su apelación ante la Casación, Calcaterra insistió en que el dinero que entregó fue como

Cuadernos: el pedido de la Cámara Electoral a Casación

# Que envien pronto todas las pruebas

Los jueces quieren ver las pruebas que dice Calcaterra haber entregado para demostrar que no pagó coimas sino aportes de campaña.



Angelo Calcaterra es el primo del expresidente Mauricio Macri.

Enrique García Medina

aporte a la campaña electoral del FpV y no pagos por adjudicaciones de obras. Por lo tanto, el empresario y su mano derecha, Javier Sánchez Cavallero, pidieron el pase del expediente, de la justicia penal a la justicia electoral. La expectativa es que el caso se termine saldando como un aporte elecva con una multa.

Lo que hizo ayer la Cámara Electoral fue una especie de golpe sobre la mesa. De manera unánime, con la firma de Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, dictó una resolución de apenas cuatro páginas en la que le piden a la Casación "que presente toral en negro, ilegal, y se resuel- copia certificada de su sentencia, electorales.

junto con los elementos probatorios (testimoniales y documentales) en los que se fundó el pronunciamiento" por el que mandó el expediente al fuero Electoral.

El razonamiento es el siguiente: No basta con que alguien diga que un dinero no fue para coimas, sino para aportes a las campañas

Ese es un intento de escapatoria del acusado del fuero penal hacia un fuero que tiene, presuntamente, penas más leves e incluso redimibles por multas.

Por lo tanto, la CNE le pide a la Casación que le aporte pruebas -no sólo la declaración de Calcaterra- que sustenten la hipótesis de que el dinero fue para campañas electorales.

Aun así, en la CNE recuerdan que ese fuero también tiene competencia penal y que bien podría condenar por el delito de cohecho.

En la resolución, la CNE no le devuelve el expediente a la justicia penal, sino que reclama fundamentos del traspaso. De hecho, se plantea un conflicto, porque los jueces electorales le dicen a los penales "no nos usen para blanquear delitos de otra naturaleza". En el medio del sandwich quedó la jueza electoral, María Servini, que es quien verdaderamente debe decidir, pero la Cámara decidió marcar la cancha: a los magistrados penales y a la propia Servini. Los camaristas electorales no quieren que les cuelen fácilmente la corrupción en las campañas.

La cuestión del dinero electoral blue es un tema de debate en el mundo entero. En el caso argentino quedó también a la vista del lado del macrismo con el famoso caso de los aportantes truchos de la campaña electoral de María Eugenia Vidal. Aparecían aportando dinero personas humildes, que nunca pusieron un peso y a las que les usaron la identidad.

Es cierto que, gracias a los espacios gratuitos en la radio y la televisión, el costo de las campañas electorales argentinas es muchísimo menor que en otras latitudes. Es que ese es el costo más alto de una campaña electoral e iguala las oportunidades. Un partido chico tiene de esa manera acceso a los medios, algo imposible si los fondos tuvieran que surgir de sus adherentes. Es sabido que enormes sumas de dinero privado condicionan al poder y terminan creando "deudas" que luego el que gana paga con favoritismos.

El gobierno de Javier Milei va a intentar, tarde o temprano, liquidar el sistema de los espacios gratuitos, argumentando la necesidad de reducir el gasto del Estado. Desde esa óptica, ya está en marcha la remoción de cualquier límite a los aportes privados a las campañas, lo que obviamente beneficia a la derecha, el macrismo y los libertarios. En Estados Unidos, la carrera presidencial de 2020 supuso aportes por 16.000 millones de dólares. Sólo pueden competir los muy, muy, ricos. En la Argentina, los partidos, a lo sumo gastan unos 100 millones de dólares y un partido chico, como el de Javier Milei, no hubiese podido competir sin el financiamiento electoral del Estado.

## Elecciones en Venezuela

## Ahora Adorni prefiere ser cauteloso

I vocero presidencial, Manuel Adorni, evitó pronunciarse respecto a los resultados electorales en Venezuela, y descartó proclamar al opositor Edmundo González Urrutia a pesar de las acusaciones de fraude contra Nicolás Maduro. "No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador", sostuvo el funcionario en la habitual conferencia de prensa al tiempo que remarcó que la administración libertaria espera "ver cómo se desarrollan los acontecimientos" en Venezuela.

Adorni especificó que tiene "cada vez con menos esperanzas, pero con el deseo de ver las famosas actas y ver cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones", sostuvo. A pesar del mensaje desestimado de la canciller Diana Mondino, que felicitó a González Urrutia, el vocero aclaró: "Todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador porque estamos esperando tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurra". En la misma línea, añadió: "Necesitamos que todo se aclare. Ser muy cautelosos, recuerdo que tenemos asilados allí hoy bajo la custodia de otros países y debemos ser muy cuidadosos más allá de lo que haya pasado". Pese al traspié de la canciller, el Gobierno sostiene y pregona la postura expuesta por la Cancillería argentina que habla de evitar pronunciamientos definitivos sobre los resultados en Venezuela.

# Como SOCI de Página la tenés

DE DESCUENTO TODOS LOS DÍAS EN NAFTAS INFINIA E INFINIA DIESEL\*

¡Asociate a Página 12!



\*Aplican limites y restricciones. Ver bases en https://socios.pagina12.com.ar/

Los mercados internacionales y el argentino registraron un rebote luego del desplome del lunes. La Bolsa de Japón recuperó buena parte de las pérdidas de inicio de la semana y la bolsa porteña terminó este martes con un avance del 2,6 por ciento. Sin embargo, el episodio bursátil de agosto marca una alerta de la inestabilidad financiera que puede atravesarse en los próximos meses tanto a nivel local como en el escenario internacional.

El equipo económico mantiene su política de emisión cero, pero con un destino incierto por la dificultad para acumular dólares en el segundo semestre. La autoridad monetaria terminó este martes con compras por 17 millones en el mercado de cambio, aunque venía de dos jornadas de ventas y una performance para el olvido durante julio. Al mismo tiempo, se registró durante la jornada que las reservas tuvieron una fuerte caída de más de 880 millones de dólares, la más elevada para un día desde inicio de abril, debido a pagos de deuda al Fondo Monetario y a la baja de cotización de activos que componen las reservas. Las reservas brutas suma no mucho más de 27 millones de dólares, una cifra que no alcanza para pagar todas las deudas en moneda extranjera hasta final de 2025.

En el plano cambiario, el dólar blue terminó con una baja de 15 pesos, para ubicarse en 1375 pesos. La brecha cambiaria se mantiene por encima del 45 por ciento y a pesar de la política de emisión cero sigue generando tensiones para avanzar en el programa de unificación cambiaria. El Gobierno promete lanzar un nuevo esquema de competencia de monedas y terminar con los controles al tipo de cambios pero en la práctica su implementación parece imposible.

En el mercado siguieron de cerca durante la jornada la publicación sobre expectativas de inflación y otras variables macroeconómicas que hace el Banco Central. Además circularon informes que muestran que los precios, aunque siguen siendo una preocupación de la sociedad, empiezan a perder cada vez más protagonismo contra otros puntos que generan temores. Un estudio global de Ipsos sobre las preocupaciones de los ciudadanos reveló que la problemática social que más creció en el último tiempo es el desempleo (o el temor a perder el trabajo). Se detalló que la inflación sigue siendo el principal punto de preocupación con una cifra del 51 por ciento en junio de 2024, aunque el desempleo escaló rápidamente, llegando al 47 por ciento.

A nivel de los activos bursátiles, se destacó ayer una menor presión de los inversores globales y un rebote en las acciones y en Los mercados rebotaron después del lunes negro

# Las reservas bajan 880 millones

El episodio bursátil traumático marca una alerta de la inestabilidad tanto a nivel local como en el escenario internacional.

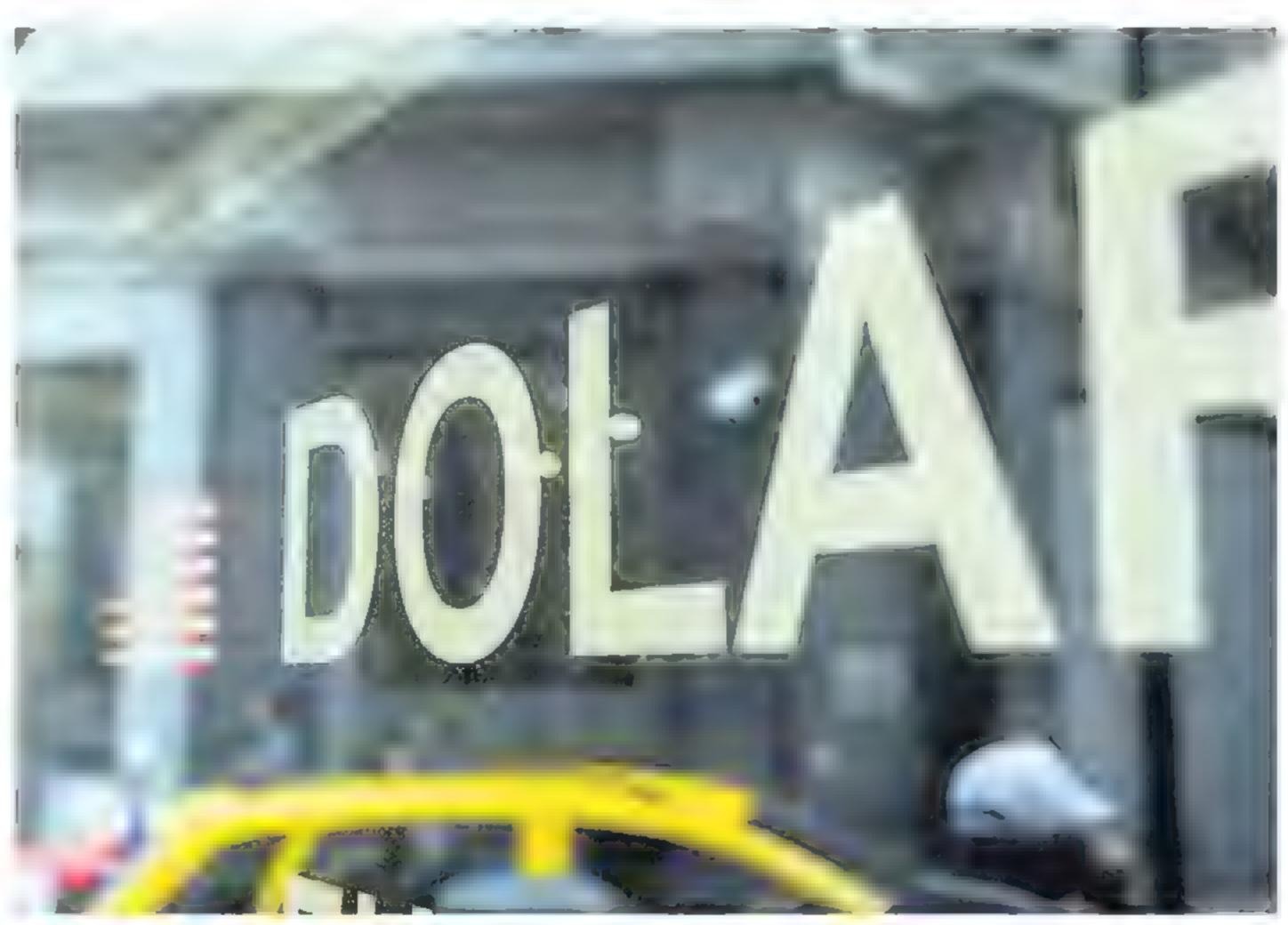

El blue cerró con una baja de 15 pesos para ubicarse en 1375 pesos.

Guadalupe Lombardo

los bonos locales. El índice de la Bolsa porteña terminó la jornada con subas de más del 2,5 por ciento, y en Nueva York algunas empresas argentinas llegaron a rebotar hasta casi 8 por ciento. El inicio de la semana había sido de gran volatilidad y despertó temo-

res en todas las plazas financieras globales. Los bonos soberanos en moneda extranjera también cerraron con subas y colaboraron para contener la suba del riesgo país. Ayer se ubicó en 1626 unidades.

En el plano internacional,

además del rebote de Japón, laB olsa de Estados Unidos también registró una recuperación de precios. Después de su peor jornada en dos años, el índice industrial Dow Jones y el S&P 500 marcaron subas cercanas al uno por ciento.

## Estimación de inflación de 3,9 por ciento para julio

# Pronósticos de los brujos de la city

Los consultores del mercado estimaron una inflación del 3,9 por ciento para julio y del 3,8 por ciento para agosto. Así lo indicó el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central. A su vez, en el documento se proyectó que la inflación interanual en diciembre se ubicará en 127,4 por ciento. Se trata de una cifra que sigue siendo elevadísima si se tiene en cuenta el fuerte desplome de producción y consumo del mercado interno.

Los consultores estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) real caerá 3,7 por ciento este año, igualando la perspectiva respecto del relevamiento previo. "La caída se habría concentrado en el primer semestre. De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con

una suba de 0,4 por ciento sin estacionalidad", dijo el Banco Central.

En tanto, el informe de expectativas del mercado indicó que "la proyección de tipo de cambio nominal se ubicó en 942,5 pesos por dólar para agosto lo que implicaría una suba mensual de 2,0 por ciento de la paridad cambiaria". Se agregó que "para diciembre el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de 1088,2 pesos por dólar. La variación interanual a diciembre '24 implícita en los pronósticos se ubicó en 69,5 por ciento (13,3 puntos porcentuales menos que el REM previo)". Este último punto que figura en el informe del Banco Central también resulta polémico puesto que la perspectiva de devaluación del dólar oficial va en aumento en la city porteña.

### Por Leandro Renou

Las tubulencias en Japón, que pegaron relativamente poco en los activos argentinos, produjeron un efecto de alerta en el gobierno de Javier Milei. No tanto por los coletazos de la crisis nipona en los mercados, sino más bien porque el ruido en una economía sin dólares que tiene como meta casi única levantar el cepo para intentar cambiar el clima general es demasiado dependiente de la calma financiera y política.

Si hasta ahora para el ministro de Economía, Luis Caputo, era hartocomplejo quitar los controles de capitales, la volatilidad global, el atraso cambiario local y algunos datos de la política internacional lo hacen aún más difícil.

Si bien en Hacienda celebraron, en las últimas horas, que el
cepo evitó daños mayores del
efecto Japón, hay una certeza y
una pregunta que ponen los nervios de punta en aquellos centrados en conseguir divisas. El primero, que los sojeros blanquearon en un informe que no venderán granos para la exportación
porque es "resguardo de valor", es
decir, esperan una devaluación,
aún con un desplome histórico
en el precio internacional.

El segundo, aún más complejo, ¿qué pasaría si Donald Trump no gana las elecciones de los Estados Unidos? Milei y Caputo venían retroalimentándose la idea de que los acercamientos con el republicano garantizaban la sustentabilidad del "Plan Esperar" vía un favor geopolítico como el que Trump le hizo a Mauricio Macri con el crédito histórico del Fondo Monetario (FMI). Pero la cosa se complica.

### Encuestas y dudas

Es que hubo dos datos que preocupan: por un lado, hace unos días Mauricio Claver Carone, el ex BID, gestor del crédito a Macri y asesor de Trump para la región, pidió que Milei no se "ilusione" con divisas nuevas porque la relación personal no es ni cercana a lo que pasaba con el PRO. Pero lo más urgente son encuestas que leen en el Gobierno y que muestran un "empate técnico" que se da, hoy, en lo que será la contienda entre Trump y Kamala Harris, la candidata demócrata que reemplazó a Joe Biden.

Antes de su llegada, la vice medía mal, y de repente algo se modificó. "¡Y si no gana?", se preguntó un alto funcionario de Hacienda, según supo **Página!12**. Es que era casi un pleno la apuesta libertaria a tener entre 15 y 20 mil millones de dólares del FMI con aval de Trump, pero el escenario es muy delicado.

Esto que el Gobierno creía una obviedad que, además, debía darse en el cortísimo plazo, es No aparece la soja y en la Rosada inquieta la indefinición de los dólares del FMI

# Un fantasma en Hacienda: "¿Y si Trump no gana?"

Los sojeros admiten que retienen poroto "como resguardo de valor". Las últimas encuestas de EE.UU. alertan sobre el riesgo de un pleno a los "verdes" republicanos.



El Presidente y el financista. Y el ministro, que necesita sí o sí los dólares.

parte de lo que generó chispazos entre Caputo y Kristalina Georgieva en el último encuentro que mantuvieron en el marco del G-20, en Río de Janeiro. Lo curioso es el gesto de amateurismo de muchos exfuncionarios de Macri, que hoy están en Hacienda y deberían conocer las diferencias de cercanía que generaron aquel crédito.

No sólo habían un nexo muy cercano de negocios entre Macri y Trump, sino con el exministro de Economía que tomó el crédito del FMI, Nicolás Dujovne. El padre de Dujovne, Bernardo, es el arquitecto de construcción de la Torre Trump en Punta del Este. Esa obra se hizo, además, gracias a la mano hábil de Moisés Yellati, cuñado de Dujovne, asesor de Trump y socio de su empresa. Precisamente por todas estas conexiones previas es que Dujovne llegó a reemplazar a Alfonso Prat-Gay en Hacienda. Hoy, entre Milei y Trump, no hay más que gestos y ninguna urgencia estratégica estadounidense en la región.

## Una trampa del agro

En este escenario, Caputo está entrampado en conseguir divisas de algún lado. Parecen quedarles

como opción, únicamente, el blanqueo y algo de RIGI, pero más a largo plazo. Es que el agro confesó en un informe que no venderá la soja. Lo curioso es

que este escenario de retención se da con una caída del precio del 35 por ciento en el mercado de Chicago en los últimos 60 dí-

as. Es decir, aun con los valores

## Inicio de un paro por tiempo indeterminado

os trabajadores aceiteros iniciaron este mar-Les un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país ante la falta de acuerdo en la negociación salarial. El cese laboral que llevan a cabo la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FtciodyAra) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), desde la primera hora del martes, se da "ante la falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera".

Los gremios detallaron que la instancia dialoguista fracasó en la jornada del lunes tras ocho horas de negociación, donde especificaron que su reclamo paritario "recibió de parte de los representantes patronales de las cámaras Ciara, Ciavec y Carbio una respuesta a la vez insuficiente y provocadora". Al respecto, señalaron

que "va en línea con la gestión de un gobierno nacional que busca la destrucción de los salarios, que diariamente son devorados por la liberación de precios de todos los productos que consumimos, constituyendo la base de su política económica".

Además, expresaron que "este proceder empresario, de un sector que ha acumulado ganancias extraordinarias durante décadas, refleja una actitud especulativa y una clara ausencia de empatía con la situación de las y los obreros y empleados aceiteros en el marco de la coyuntura crítica que sufre toda la clase trabajadora argentina". Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), rechazaron la postura de los sindicatos y les pidieron "volver a la mesa de negociación", asegurando que "el paro nacional de los aceiteros no tiene fundamento".

internacionales en caída, los productores sostienen y venden 08 sólo lo necesario, esperando una 24 mejora en el tipo de cambio.

En el último informe Monitor Agroindustrial de la cámara aceitera Ciara CEC, se precisa que "la estrategia comercial de los productores sigue privilegiando la venta de maíz disponible en pleno avance de la cosecha de maíces tardíos y de segunda, dejando la soja como un producto de resguardo de valor y asumiendo que la demanda de soja por parte de la industria aceitera es más estable durante todo el año".

Los números muestran esa voluntad y contradicen la perspectiva vendedora que espera el Gobierno. "En soja queda un saldo "físico" sin vender de 24,436 millones de toneladas y el pendiente de fijar llega a total de 7,723 millones de toneladas". detallan, y agregan que "el 67% del total de la producción de soja no tiene precio aún". Eso que falta, se venderá recién en noviembre o diciembre. Si se suma el maíz, en tanto, en el combinado Sin vender + Sin Fijar el 65% corresponde a la Soja y el 35 % al Maíz.

Caputo se aferra a los dólares del blanqueo o algo del RIGI, en un escenario complejo para cumplir la meta de abrir el cepo cambiario.

En paralelo, en julio siguieron cayendo las ventas de soja. "Durante el mes de mayo y junio las ventas semanales de soja llegaban a 1,5 mill toneladas semanales. Durante las primeras tres semanas de julio las ventas de soja disponible bajaron a 400 mil toneladas con un pico de 722 mil toneladas en la primera semana", destaca el reporte. Asimismo, las compras acumuladas totales en el 2024 llegaron a 23 millones de toneladas, superando por primera vez los registros de la campaña anterior, en 1,1 millón toneladas con respecto a igual fecha del 2023 (año de la sequía).

En este escenario, la industria empieza a trabajar a niveles muy bajos. Ciara destacó que, en junio, el uso de la Capacidad Instalada de la Industria aceitera se mantiene en niveles bajos (67%) en comparación a los niveles registrados en los últimos años (excluyendo 2023). "De no haber contado con la soja importada el uso apenas hubiera alcanzado el 56%", concluyeron.

### Por Mara Pedrazzoli

El ajuste fiscal poco mensurado y selectivo del gobierno de Javier Milei implicó una fuerte caída de la ejecución presupuestaria en los distintos ámbitos de la gestión pública, desde la salud hasta la protección social, la ciencia y la tecnología, el desarrollo productivo. Con excepción de los servicios financieros por la deuda pública a quienes el Gobierno prefirió afectar en menor medida. Un informe detallado del Cepa muestra las áreas de mayor incidencia del recorte de gastos, inclusive al nivel programático.

Si se compara el gasto devengado en los primeros seis meses de 2024 contra igual período de 2023, de 43,7 billones de pesos versus 62,9 billones medidos a precios de 2024, la caída fue del 30 por ciento. Pero esa cifra toma otra dimensión al analizar por dónde pasó la tijera del ministro, Luis Caputo.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CE-PA) observa la composición del gasto público por tipo de "función" y advierte que el gasto en Seguridad Social (jubilaciones y otros) es el predominante (52 por ciento del total), pero también les llamó la atención el peso de los Servicios por la Deuda Pública, que representaron más del 11 por ciento del gasto total. Sin embargo, el pago de intereses y capital por la deuda no cayó tanto como otras partidas del gasto. El Gobierno resguardó a los intereses de la "casta" financiera, la motosierra y licuadora pasaron más por otras partidas del gasto.

Comparado con el resto de las "funciones" del gasto público, el pago de los Servicios de la Deuda se contrajo 24 por ciento en términos reales contra los primeros siete meses de 2023; mientras las funciones vinculadas con la SeguRecorte del gasto en áreas y partidas presupuestarias

# El ajuste fiscal hiperdraconiano

Si se compara el gasto devengado en los seis meses de 2024 contra igual período de 2023, la caída fue del 30 por ciento.



El pago de intereses y capital por la deuda no cayó tanto como otras partidas.

Leandro Teysserre

ridad Interior, es decir las transferencias a provincias y municipios, cayeron 83 por ciento a modo de ejemplo. Los Subsidios Económicos asociados con el comercio y el turismo retrocedieron también 83 por ciento, los que aplican a la industria 81 por ciento y a la economía y el desarrollo sostenible 67 por ciento.

A nivel ministerial, dado el tamaño del multiministerio de Capital Humano, este recorte en la ejecución presupuestaria tuvo

gran incidencia sobre el total. El ajuste promedió un 28 por ciento en todas sus secretarías, detalla el informe (en el ex ministerio de Educación fue del 50 por ciento, en el ex de Trabajo un 62 por ciento y el ex Desarrollo Social

sufrió una reducción presupuestaria de casi el 56 por ciento). En línea con la abolición de la obra pública y las transferencias a provincias, el ajuste en el ministerio de Infraestructura llegó al 69 por ciento y en el ministerio Interior al 60 por ciento.

A nivel organismos, la paleta del recorte también permite visualizar el orden de jerarquías del Gobierno. Se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (45 por ciento), Anmat (17 por ciento), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (8 por ciento) y la Agencia Nacional de Discapacidad (13 por ciento). Las primeras dos con funciones importantes en materia de regulación del sistema de salud y de los medicamentos. A esto se suman los recortes en el Instituto Malbrán. Mientras que otro organismo sensible como el Incucai, rector de las donaciones y trasplantes de órganos en el país, tuvo aumentos del 14 por ciento en su ejecución.

En el ámbito de la ciencia la situación tampoco es la mejor, ya que se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (del 98,7 por ciento) y otros organismos del sector como la Conae (dedicada a la investigación espacial), el Conicet (con becas para investigadores e investigaciones) y la Coneau (vinculada a la acreditación de la calidad universitaria). Los organismos de la Seguridad Social también sufrieron fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias. En el caso de la Anses, organismo responsable de la Seguridad Social, el mismo llega al 20 por ciento interanual. También se detectaron recortes del 70 por ciento en el Inaes y del 40 por ciento en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Gobierno eliminó la SUBE para el pago del transporte público y habilitó la posibilidad de abonar los pasajes con cualquier medio de pago electrónico. La normativa dispuso ampliar "el sistema de percepción de tarifas a otros medios de pago que permitan la interoperabilidad, para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía". Las pruebas piloto arrancarán en septiembre.

La resolución aclaró que "se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto", precisando que "se

fomentará especialmente el uso exclusividad de la tarjeta de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasaje-

El Ejecutivo justificó la decisión asegurando que "en función de la aparición de otros medios de pago vinculados a dispositivos móviles y/o a distintas modalidades de pago, se estima necesario dar a los usuarios la posibilidad de abonar la tarifa de los servicios de transporte público de carácter urbano y suburbano con diversos medios de pago, asegurando la interoperabilidad y la compatibilización del sistema actual con otras modalidades de pago, con el fin de promover la competencia entre distintos proveedores de servicios de pago, la

El Gobierno habilita nuevos medios de pago

# No sólo SUBE para el transporte

innovación y la mejora en la experiencia de los usuarios de dicho servicio".

Asimismo, el texto oficial detalló que la medida se tomó tras la realización de distintas mesas de trabajo entre la Secretaría de Transporte, el Banco Nación, el Banco Central, Nación Servicios y los representantes de distintos proveedores de medios de pago, especialmente aquellos de pago electrónico inmediato (entidades financieras, comerciales o bancarias y las proveedoras de servicios de pago que ofrecen cuentas de pagos) y los organismos privados vinculados a favo-



Habrá pruebas piloto desde septiembre.

Guadalupe Lombardo

08 24

El Gobierno saca subsidios a la Ciudad y elimina el "boleto integrado"

# Viajar más barato por más uso, afuera

A partir del mes que viene no habrá más subsidios nacionales a las líneas que cruzan la provincia y la Ciudad de Buenos Aires ni descuentos por viajes en dos horas.



El gobierno porteño rechazó los anuncios del secretario de Transporte de la Nación.

Guadalupe Lombardo

podría seguir existiendo en caso

de que la provincia y la Ciudad

de Buenos Aires pudieran conti-

nuar costeando el sistema con

"Este abandono y deserción de

Nación en cuanto a lo que tiene

que ver con el Boleto Integrado

impactará en el bolsillo de los

bonaerenses, hay 3 millones y

medio de tarjetas SUBE registra-

das en el Area Metropolitana

Buenos Aires (AMBA) y 9 mi-

llones de operaciones diarias",

tado durante la administración

El secretario de Transporte

Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas".

"Más motosierra"

naerense, Jorge D'onofrio, se expresó en contra de que el boleto integrado deje de existir, porque ner que pagar el 100 por ciento del boleto en cada una de las unidades que tengan que utilizar".

"Hay un aumento del boleto declarado y uno encubierto. El declarado es que aumentará 100 pesos y seguirá aumentando, el encubierto es que desaparece el boleto integrado que daba descuentos a quienes usaban más de un transporte", protestó el minis-

estamos ante un nuevo capítulo de motosierra contra los bonaerenses", sostuvo el funcionario sobre la eliminación del programa nacio-

vo que "con todo esto, queda claro que Nación busca perjudicar a todos los bonaerenses, no a un gobierno o a un gobernador". A comienzos de año, el Go-

describió D'Onofrio, quien sostu-

bierno eliminó el principal fondo a través del cual se subsidiaba el transporte del interior y los precios del servicio se dispararon. Esto generó el rechazo generalizado de intendentes y gobernadores, que reclaman que el Estado nacional haga una distri-

"Todos los bonaerenses tendrán que pagar el 100 por ciento del boleto en cada una de las unidades que tengan que utilizar."

bución más equilibrada de esos subsidios.

En un comunicado que difundieron a principios de agosto, un grupo de gobernadores advirtieron que la eliminación del fondo "profundiza la real brecha que tiene nuestro país: ciudadanos de primera en el AMBA, ciudadanos de categoría inferior en el Interior".

Según Mogetta, la decisión de esta semana de recortar subsidios para el AMBA viene a traer "equidad al sistema".

anterior.

también confirmó que "a partir del mes que viene, las jurisdicciones Ciudad Autónoma de

cional sino que el financiarecer el mayor alcance de conemiento para la implementación de los nuevos medios de En este marco, el Gobierno dejó sin efecto la regulación que fipago será a cargo de los secto-

El Gobierno avanzó con un

nuevo golpe al bolsillo de

quienes residen en el AMBA: es-

te martes, luego de oficializar el

aumento de las tarifas de colecti-

vos, informó que desde septiem-

bre se eliminarán los subsidios

para las líneas de la Ciudad de

Buenos Aires que tengan recorri-

dos exclusivos dentro de la juris-

dicción. Tampoco se seguirá sub-

sidiando el "boleto integrado", el

beneficio para quienes toman

más de un transporte público en

2 horas, que pasará a estar a car-

go -en caso de que decidan con-

tinuar con este programa- de

CABA y la provincia de Buenos

el secretario de Transporte, Fran-

co Mogetta, quien expuso en la

Comisión de Transporte de la

Cámara de Diputados, en medio

de los cruces por la quita del Fon-

do Compensador del transporte

que afecta a las provincias. "A

partir de septiembre la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires va a

solventar el 100 por ciento de las

compensaciones de sus 31 líneas

de colectivos y el Estado Nacio-

nal no va a poner un peso. Una

deuda pendiente que tenía el Es-

tado y que ahora vamos a subsa-

nar con el apoyo del ministro de

Economía, Luis Caputo", señaló

Según confirmó el funciona-

rio, quien explicó que con esta

decisión se busca "dotar de equi-

dad a estos sistemas", solo se sub-

sidiará el transporte que haga re-

corridos entre la Ciudad de Bue-

nos Aires y la provincia de Bue-

medio de una fuerte tensión con

la gestión porteña, que se presen-

tará ante la Corte Suprema para

advertir que el Gobierno Nacio-

nal no está pagando en forma au-

tomática el porcentaje de la co-

participación federal que fue qui-

jaba a la SUBE como "único mo-

cado y no embarcado".

sajeros".

La información se conoce en

El encargado del anuncio fue

Aires.

Mogetta.

nos Aires.

xión a internet.

res privados".

do de percepción de tarifa elec-Además, manifestaron que "a trónico" y dispuso que "el Banco partir de hoy se comenzará con de la Nación Argentina será reslos procesos necesarios para haponsable del procesamiento de la bilitar el uso de tarjetas de débitotalidad de las transacciones y to y crédito, billeteras virtuales de la administración y manteniy aplicaciones bancarias para el miento del equipamiento embarpago del boleto del transporte público". En cuanto al tiempo Desde Transporte aclararon que demorará la puesta en marque "el sistema de SUBE seguirá cha, indicaron que en una prifuncionando normalmente, ya mera etapa prevista para sepque esta medida no significa en tiembre u octubre, se lanzará absoluto la eliminación de la taruna prueba en colectivos en dos jeta SUBE, sino que será una oplocalidades del interior del país ción más disponible para los pay, en una segunda etapa entre octubre y noviembre, se llevará A su vez, especificaron que "la a cabo la adaptación de los molinetes en el tren Urquiza y en medida no implica gastos exlos subtes de CABA. traordinarios para el Estado Na-

El ministro de Transporte bo-"todos los bonaerenses van a te-

tro bonaerense.

"Lamentablemente nal Boleto Integrado, que solo

### ER BLAMBA

sus propios fondos.

## Subas y futuras subas

a Secretaria de Transporte oficializó el aumento del 37,5 por La ciento en el boleto de colectivos para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que empezará a regir desde el lunes 12 de agosto. El nuevo esquema tarifario elevará el boleto mínimo de 270 a 370 pesos. La última actualización había sido a comienzos de febrero. El ajuste tarifario corresponde a la inflación registrada en enero y febrero en la región del Gran Buenos Aires, mientras que el impacto de la suba de precios en el resto de los meses hasta julio fue postergado. Eso significa que habrá nuevos incrementos hacia adelante. "Queda pendiente, o a consideración de futuras actualizaciones, un 32,5 por ciento correspondiente al periodo comprendido por los meses de marzo, abril, mayo y junio", indicó la resolución oficial.

### Por Natalí Risso

Argentina es uno de los cuatro países de América latina que integran el top 50 de exportadores del sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) a nivel mundial. Pero su vertiginoso crecimiento desde principios del siglo XX -medido en exportaciones y empleo- se ralentizó hacia 2017, lo que hizo que el país perdiera posiciones en el ranking global de crecimiento. Pasó de ocupar el puesto 25 al 36 entre 2011 y 2021 y se alejó de la performance de países como Brasil, Polonia o Rumania, tradicionalmente referentes en la comparación Argentina. A pesar de que todas las miradas están puestas en las actividades extractivas de recursos naturales como fuente de dólares, este sector podría crecer reformulando el marco de incentivos sobre el que se apoyó el crecimiento, ahora apuntalado a una nueva generación de pequeñas y medianas empresas especializadas en producto, que generan valor agregado e impactan en otras actividades productivas.

"El retroceso de la posición de Argentina en el ranking global de exportaciones de SSI se explica por una combinación de fenómenos vinculados a la situación del sector en la Argentina y al desempeño del resto de los países que compiten en el mercado global", observa uno de los documentos que forma parte de la serie "Anatomía de la industria del software" que realizaron los investigadores Tomás Bril Mascarenhas, Jimena Rubio, Nicolás Sidicaro, Ezequiel Tacsir y Mariano Stampella de Fundar.

Entre los fundamentos globales de este retroceso, Fundar resalta la concentración del mercado mundial en grandes jugadores que exportan más de 10.000 millones de dólares anuales (para tener en cuenta la dimensión, Argentina exportó 2500 millones de dólares en 2023), sumado a un aumento en el nivel de competitividad en el mercado global incluso en países con niveles de exportación similares a Argentina. Puertas adentro, el crecimiento se vio afectado por las medidas de restricción cambiaria implementadas a partir de 2011 y un agotamiento del modelo de crecimiento inicial del sector, apalancado por los incentivos de la Ley de Promoción de la Industria del Software -renovados en 2019 bajo la Ley de Economía del Conocimiento, con vencimiento en 2029-.

## Semillero de talentos

Si bien Argentina es reconocida por ser cuna diversos unicornios -firmas con valuación de mercado cercana a los 1000 millones de dólares- asociados al software por encima de la media mundial dado el tamaño del mercado, entre los que se destacan MercadoLibre (1999), Despegar

Fundar propone reformas para incentivar el crecimiento del sector

# Anatomía de la industria argentina del software

Hacer foco en el crecimiento de la nueva generación de pequeñas y medianas empresas especializadas en sectores económicos.



Argentina pasó de ocupar el puesto 25 al 36 de exportadora mundial de software entre 2011 y 2021.

(1999), Globant (2003) y, más cerca en el tiempo, Tiendanube (2015), Ualá (2017) y Bitfarms (2017), "sería equivocado pensar que este es el panorama general", asegura Fundar y describe que el sector de SSI argentino está fundamentalmente compuesto por microempresas y empresas pequeñas que venden horas/programador a

Las exportaciones de SSI de la Argentina pasaron de 150 millones de dólares en 2003 a poco más de 2400 millones en 2023.

bajo costo. Este tipo de firmas surgieron sobre todo en los últimos diez años y tienen un peso muy relevante dentro del sector (77 por ciento del total de en 2021).

En este marco, es clave repensar el marco en el que se apoyó el crecimiento del sector: "A veinte años de la creación del régimen de promoción sectorial -primero vigente bajo la Ley de Promoción

del Software (2004-2019) y luego bajo la Ley de Economía del Conocimiento (2019-2029)- resulta imprescindible rediseñar el régimen con una perspectiva estratégica orientada a promover actividades con mayor valor agregado a fin de desarrollar ventajas comparativas incipientes", asegura Fundar.

Entre los aspectos a considerar, insiste en mejorar las condicionalidades del plan para que, entre otras cosas, la permanencia para las empresas beneficiarias esté sujeta al logro de ciertos objetivo s/condicionalidades, más ambiciosos que los actualmente presentes en la LEC. Segundo, se debe repensar cómo mejorar el alcance de los beneficios del régimen, que en 2022, sólo alcanzaba al 11 por ciento del total de empresas de SSI. "Por un lado, hacia empresas de menor tamaño. Por otro lado, hacia empresas orientadas a desarrollar productos para sectores exportadores dinámicos (como los vinculados a los recursos naturales o a la industria manufacturera asociada a la exportación)", asegura Fundar, "el camino más probable hacia una inserción internacional especializada es desarrollar productos de software para sectores donde Argentina ya es altamente competitiva y que eso sirva como campo de prueba y primer portafolio de clientes para luego salir al mundo".

Tercero, en la creación de fondos de inversión especializados para el acceso al financimiento. Cuarto y último, el rediseño del régimen debe ser acompañado por "mecanismos de transparencia adecuados que provean información sobre su cobertura, su funcio-

El sector está mayormente compuesto, en 77%, por micro y pequeñas empresas que venden horas-programador a muy bajo costo.

namiento y sus resultados. Por ejemplo: quiénes son sus beneficiarios, la cantidad de años de permanencia en el régimen y los montos recibidos".

Más allá de repensar el régimen de Economía del Conocimiento, el think tank propone pensar políticas públicas en base a cuatro dimensiones: financiamiento, internacionalización, vincula-

ción con el entramado productivo, y formación y capacitación.

#### En números

El sector de SSI argentino mostró un importante dinamismo durante los últimos veinte años. El número de trabajadores y trabajadoras se incrementó 5,5 veces entre 2003 y 2023. Pasó de representar el 0,7 al 2,1 por ciento del empleo privado de Argentina en la década. "De esta manera, superó los puestos de trabajo registrados por sectores como el automotriz y actividades como el petróleo y la minería", resaltaron desde Fundar en una conferencia de prensa presentando el informe. Considerando las tasas de informalidad, la cantidad de trabajadores totales del sector de software se encontraría en torno a los 160.000, 27.000 de los cuales son "freelancers".

Tomando en cuenta la corrección por eventuales subdeclaraciones, las exportaciones de SSI de la Argentina se incrementaron 16 veces en los últimos veinte años, pasando de 150 millones de dólares en 2003 a poco más de 2400 millones en 2023. Las exportaciones de este tipo de servicios pasaron de representar el 0,4 al 2,95 por ciento del total de las exportaciones nacionales. "Esto le otorgó al sector un perfil ligeramente orientado hacia el mercado externo", asegura Fundar. Los principales socios comerciales de Argentina en cuanto a sus exportaciones son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Irlanda, México, Chile y Uruguay, que en conjunto explican el 73 por ciento del valor exportado en 2023.

El think tank identifica tres periodos marcados por diferentes ritmos de crecimiento del empleo y las exportaciones. Un primer momento entre 2003 y 2011, en el que la tasa anual de crecimiento fue muy alta para las variables analizadas (el 16 por ciento para el empleo, 33,7 por ciento para las exportaciones) gracias a un contexto favorable de creciente demanda global de software. Luego la ralentización entre 2012 y 2019, la tasa anual de crecimiento descendió 2,4 por ciento para las exportaciones y 3,3 por ciento para el empleo. Y una leve recuperación, pero aún fuera de los promedios mundiales, desde 2020, con tasas de crecimiento anual del 16,2 por ciento para las exportaciones y del 9,6 por ciento para el empleo.

El desplome de la actividad de la construcción sigue siendo fuerte pero la foto empezó a ser mixta: se ven importantes caídas interanuales y una recuperación respecto a los meses previos de este mismo año. Eso es lo que refleja el último informe de Grupo Construya, que en cuanto a venta de materiales para obra, en el mes de julio, comunicó una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, si bien se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.

El trabajo, que reúne datos de las empresas que fabrican desde cemento y grifería hasta asfalto, precisa que "en julio y por cuarto mes consecutivo desde el Grupo Construya acompañamos la recuperación gradual de la demanda con mayores niveles de despachos para obras nuevas y refacciones. Creemos que la gradual estabilización macro, así como la reaparición del crédito para el sector privado, incluido el hipotecario, están comenzando a impactar positivamente en la dinámica del sector".

Así las cosas, en el promedio enero julio de 2024, los despachos del Grupo resultaron 30,6 por ciento menos a los que se realizaron en los primeros siete meses del 2023. El Indice mide la evolución de los volúmenes venDatos mixtos en la crisis de actividad de la construcción

# Materiales que bajan pero suben

Construya reflejó una recuperación de 12,09% mensual, desestacionalizada en las ventas, y un derrumbe interanual de 16,50%.



Los ladrillos siguen aún muy dañados.

Carolina Camps

didos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empre- 24 sas líderes que conforman el PII Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

De todos modos, en este escenario, desde la entidad aclararon que el ISAC que se publicará en el Indec estará referido al mes de junio de 2024, por lo tanto, "no es comparable con este índice" de julio. La situación del sector, aún con las cifras antes mostradas, sigue siendo muy complicada, sobre todo, por la decisión del gobierno de Milei de cortar con la obra pública. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), aportados por su presidente, Gustavo Weiss, los despidos de trabajadores de la construcción explican el 60 por ciento de cesantías totales en la era Milei.

En lo que respecta directamente a la obra, desde que los libertarios son gobierno, se perdieron más de 100 mil puestos de trabajo.



Una nueva pericia de la Policía Federal Argentina (PFA) complica al efectivo Juan Alberto García Tonzo imputado por el crimen de Bastian Escalante en Wilde. Según el examen, las ocho vainas halladas pertenecen al arma que utilizó el agente para defenderse del robo de motochorros.

De acuerdo a lo informado por el equipo del estudio de Matías Morla, abogado de la familia de la víctima, la pericia de la PFA explica que "las ocho vainas son de la pistola de Tonzo y que no pudieron determinar la procedencia por el estado de otras cuatro, pero no hubo otras armas al momento del hecho delictivo".

"A partir de este resultado se pidió a la Cámara el cambio de carátula y que al agente Tonzo se le revoque la excarcelación impuesta por el fiscal Juan Ignacio Colazo", informaron. A pocos días de que se cumpla un mes del crimen, la familia de Bastian y el letrado Matías Morla sostienen que se trató de un homicidio y no de un exceso en la legítima defensa.

"Nosotros estamos convencidos de que no hay exceso en la legítima, sino que hay homicidio y la pericia avala eso", manifestó Morla. Mientras que Johana, mamá del niño, expresó: "El policía actuó muy mal, sabía que había chicos, conoce la zona. Iba a buscar a su hijastro al colegio".

Unos diez días atrás, las primeras pericias ya habían revelado que las únicas vainas servidas halladas en el lugar pertenecían Tonzo. A estos resultados se suma que en las cámaras de seguridad no se obser-

Las pericias del crimen de Bastian Escalante en Wilde

# Las balas fueron del policía

El examen balístico reafirmó que las ocho vainas son del efectivo que persiguía a cuatro ladrones y mató al niño.



Bastian Escalante y su madre antes de ser baleado.

vaba que los cuatro jóvenes a los que el policía perseguía y que habían intentado robarle, hubieran disparado ni que estuvieran armados. El hecho ocurrió el miércoles 10 de julio alrededor de las 20 horas en la intersección de Caxaraville y Rondeau, cuando Bastian y su madre salían de Barrio de la Carne, el club barrial de Wilde donde el niño jugaba al fútbol.

Estaban cruzando la calle cuando se encontraron con García Tonzo, que iba de civil persiguiendo a los jóvenes que habían intentado robarle. El policía dice

A partir del resultado
se pidió a la Cámara
el cambio de carátula
y que al agente Tonzo
se le revoque la
excarcelación.

haber dado la voz de alto y disparó –él argumenta que "en legítima defensa"–, dando inicio al tiroteo. En el medio quedaron Bastian y su madre y las balas lo alcanzaron.

Los médicos del hospital Presidente Perón de Avellaneda que atendieron al pequeño precisaron que recibió dos impactos, uno en el omóplato izquierdo y otro en la cervical derecha. Ese jueves, después de ser operado en dos oportunidades, Bastian falleció.

## Una cuenta impaga en un restaurante de Ibiza

# Dos argentinas presas

Dos argentinas fueron detenidas en Ibiza, España, junto a otros cuatro turistas por negarse a pagar una cena de 12 mil euros. Fuentes policiales de Ibiza informaron que los seis comensales comieron en un reconocido restaurante y al momento de abonar dieron una in-



sólita justificación, con la intención de no abonar la cena.

Los detenidos son cinco mujeres y un hombre. La cuenta ascendía a 12.291 euros. Lo comensales dijeron que no pagarían porque habían sido invitados por

una "séptima persona" al restaurante, y que minutos antes "se había retirado del local gastronómico" sin decirles que se iba y sin dejar el dinero para pagar la cuenta.

Los investigadores nunca creyeron en la justificación esgrimida por los comen-

sales y la policía de España decidió detenerlos por el delito de estafa. "Hacer un simpa (irse sin pagar la comida) les ha salido muy caro", manifestaron en la cuenta oficial de la policía. Entre los detenidos hay un hombre de 77 años de nacionalidad británica y cinco mujeres de entre 24 y 39: dos argentinas, una griega y dos polacas.

En España la pena por el delito de estafa es diferente según las clasificaciones: una puede ser delito leve de uno a tres meses de cárcel o mul-

ta, luego el tipo básico que consta de prisión de seis meses a tres años y el agravado, de uno a seis años de cárcel y multa. Si la defraudación es superior a 250.000 euros la sentencia será de prisión de cuatro a ochos años más una multa.

## El femicidio de Rocio González en Bolivar

# Murió de 27 puñaladas

La autopsia de la policía de la fuerza bonaerense que fue asesinada por su exmarido en Bolívar el viernes pasado reveló que Rocío González presentaba signos de defensa y 27 puñaladas en la zona del cuello y el tórax tras ser atacada por el hombre, a quien le pesaba una orden de restricción. De

saba una orden de restricción. De acuerdo al informe de la necropsia, la mujer de 32 años sufrió "cortes con perforación pulmonar que provocaron una hemorragia y hemotórax, lo que ocasionaron el deceso por fallo respiratorio". A su vez, se encontraron lesiones en sus brazos, que para los investigadores son signos de defensa. El femicida Germán Alejandro Olivares está detenido e internado en el Hospital Municipal de Azul por las heridas que se autoprovocó luego de asesinar a su ex pare-

ja. Pese a que el acusado no declaró, la fiscal Julia María Sebastián ya informó que fue imputado por el delito de homicidio doblemente calificado en concurso real con desobediencia. Según trascendió desde el juzgado, "el asesino se

autolesionó, se desvistió, trató de lavar la ropa y lavó el arma". Y luego llamó desde el celular de Rocío a su hermana y le dijo "me mandé una cagada y me estoy muriendo".

Se aguarda para hoy el resultado de un informe sobre una navaja que fue en-



contrada en la escena del crimen. Además se confirmó que la orden de restricción que pesaba en contra de Olivare desde el 9 de julio estaba relacionada a actos de "perturbación, molestia, hostigamiento e intimidación".

07 08 24

Una de las niñas que estaba con Loan dijo que lo raptaron

# La hipótesis del hombre de la capucha blanca

Se repitió la Cámara Gesell con los niños de la caminata al naranjal. Y surgió una supuesta salida a cazar carpinchos que se desconocía. Se reflota una hipótesis.



La reconstrucción del día en que desapareció Loan.

Esta teoría no es nueva: durante los primeros días del caso, una tía de Loan —María Noguera— denunció que habían visto a un "hombre de capucha blanca" que estaba en la casa de la abuela poco después de que el nene fuera visto por última vez. Sin embargo, esta observación no coincide con la afirmación de la niña en la Cámara Gesell, quien sostuvo que la capucha no sería blanca sino negra.

Los resultados de la Cámara

Gesell de la que participa-

ron cuatro de los cinco niños que

fueron al monte con Loan Danilo

Peña el 13 de julio, activaron este

martes nuevas alarmas en tomo a

la presencia de un "hombre enca-

puchado" en el naranjal que po-

dría haberse llevado a Loan. Esta

hipótesis aparece nuevamente y

ya había brotado durante los pri-

Fueron diez horas las que estu-

vieron declarando este lunes los

chicos en el Juzgado Federal de

Goya a cargo de Cristina Pozzer

Penzo, bajo la mirada de los abo-

gados querellantes y los defenso-

res de los siete detenidos. En me-

dio de la Cámara Gesell trascen-

dió que una de las niñas dijo que

"un hombre con capucha" y "con

un tatuaje" había raptado a Loan.

tío de Loan y detenido por el he-

cho, es el principal sospechoso,

aunque no se descartaría una se-

gunda persona. La hipótesis tam-

bién señala que se lo habrían lle-

vado a caballo del lugar, por lo

que los investigadores volvieron a

poner el foco en ese dato.

Un amigo de Antonio Benítez,

meros días de la búsqueda.

María Noguera declaró: "La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice 'me voy de mi papá', alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la versión de ellos de que no hayan visto de qué lado se fue". Y añadió: "Nos enteramos por un estado de WhatsApp de mi hermana. Entonces mis hermanos agarran la camioneta y vienen a 9 de Julio, ahí en la casa de Camila Núñez, estaba Antonio, él le hace señas y estaba acompañado de otro chico de capucha blanca, que no sabemos quién es. Mi hermano le pregunta a Antonio 'qué sabés de nuestro sobrino' y Antonio nunca le respondió. Nadie sabía que Loan estaba en el campo, ni con quién estaba en el campo", detalló.

De todas maneras, los investigadores del caso tienen dudas sobre esta pista debido a que la niña que vio al hombre de la capucha reconoció que no estaba allí cuando el supuesto secuestrador se llevó a Loan, sino a varios metros de distancia con los demás chicos.

Sobre la declaración de la chica en cámara Gesell, María Noguera manifestó: "A él se lo llevaron, no se encuentra más nada acá en el campo. No hay nada de él, se lo llevaron". Y añadió: "No puedo confiar más en nadie, algunas de

las personas que estaban en esa mesa tienen que saber qué pasó con Loan. Más los que se fueron al naranjal con él, tienen que saber".

Hubo otro dato que llamó la atención de los investigadores. Uno de los chicos afirmó que Daniel "Fierrito" Ramírez y Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, le anunciaron al grupo que se irían "a cazar carpinchos". Incluso Ramírez, marido de Mónica Millapi, tenía en sus manos "una escopeta".

La investigación de los fiscales del caso determinó que, efectivamente, Ramírez se dedicaba a la caza y de hecho lo mostraba en posteos de redes sociales. Sin embargo, no se halló ningún arma en el allanamiento a su domicilio. Para los fiscales esta mención fue una sorpresa ya que la supuesta excursión en busca de carpinchos

no estaba en el expediente.

Este martes la Justicia descartó oficialmente que haya sido Loan el nene que apareció en una foto en un shopping de Colombia, pese a que los padres habían asegurado que se trataba de él. Las pericias determinaron que el nene de la imagen que se viralizó en los últimos días es de un chico que tiene dos años, tres años menos que Loan. Así se descartó la línea de investigación.

La Justicia de Goya incautó el celular de Cesar Peña, uno de los hermanos de Loan, para peritarlo luego de que se conociera una conversación que tuvo con su prima donde aparece una foto del niño durante el almuerzo en lo de la abuela, que después borró. Jose Peña, otro de los hermanos de Loan, se refirió al tema y sostuvo que no esconden "nada" y que están "a disposición de la Justicia".

José Peña contó: "El viernes secuestraron el teléfono de mi hermano César para una simple investigación. La Justicia dijo que él, supuestamente, recibió una foto el 13 de junio de la hija de Laudelina, así que se van a hacer simplemente esas indagaciones y no es nada más que eso". José destacó que la imagen en cuestión en la que aparece el niño fue enviada por la adolescente como "mirá quién está acá, quién llegó", haciendo hincapié en que nadie esperaba la visita de Loan.

"Fue César quien le preguntó 'qué está haciendo Loan' y automáticamente le pasa la foto, así que nada más que eso. Por ahí hubo un malentendido, pero tenemos que aclarar algunas cositas", destacó. "Él borró los mensajes porque él siempre borra todos los mensajes. Yo también borro, así que acá estamos, a disposición de la Justicia. No estamos escondiendo nada, si quieren investigar, estamos a disposición de la Justicia", añadió José.

El celular de César está siendo investigado con el programa UFED usado para "evitar los bloqueos más difíciles y extraer evidencia con velocidad y precisión". De acuerdo con la empresa Cellebrite este software "brinda acceso a la más amplia gama de dispositivos móviles, aplicaciones y plataformas de redes sociales".

La iban a vender en Entre Ríos por un terreno y cuatro mil dólares

# Evitaron la venta de una niña

La Gendarmería Nacional evitó un caso de tráfico infantil en Concordia, Entre Ríos, tras rescatar a una niña que iba a ser vendida por un terreno y 4 mil dólares. La Justicia comenzó a investigar luego de una denuncia anónima. El conmocionante operativo ocurrió en una casa del barrio Benito Legerén cuando efectivos de la Gendarmería y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) lograron rescatar a la menor y evitar la transacción ilegal.

Se dio inicio al caso a partir del "testimonio brindado de forma espontánea por un agente de la Gendarmería Nacional de la Sección Investigaciones Antidrogas, quien explicó ante la fiscal Josefina Minatta que durante la indagación de un hecho de violencia originado en un asentamiento escuchó que un grupo de vecinos comentaba el

plan de un habitante del lugar para vender a la niña", señaló un escrito del Ministerio Público Fiscal (MPF).

En la denuncia se manifestaba que la mamá y el padrastro de la niña intentaba venderla por un terreno y 4 mul dólares en Misiones. En un operativo se le notificó a la mamá de la menor de cuatro años sobre la denuncia en su contra. La familia vivía en una zona precaria y por este motivo creen que la mujer iba a venderla. Se confirmó además que la mamá fue imputada por el delito de sustracción de menores, pero no quedó detenida: aun no se logró establecer el posible intercambio. Desde el MPF indicaron que se ordenó el peritaje de los teléfonos de la madre de la beba y de su pareja para corroborar la existencia de la operación de compra-venta.

## Por Santiago Brunetto

Un tercio del Parque José Evaristo Uriburu del barrio de Parque Patricios está cerrado desde hace más de una década. Así lo denunciaron los vecinos y vecinas del barrio, que advierten sobre un obrador de Subterráneos de Buenos Aires S.E (Sbase) que ocupa ese espacio por la supuesta extensión de la Línea H, que no avanza desde 2018. Desde Sbase reconocen la presencia del obrador y aseguran que recién se removerá cuando finalicen las obras de expansión de la línea, que todavía tiene pendientes nuevas estaciones hacia el sur y hacia el norte de la ciudad.

"El obrador está ahí desde 2012. Este año presentamos un pedido de información pública para saber qué pasaba con él y respondieron que al principio le dieron permiso para ponerlo a Techint y Dycasa, pero que después quedó ocupado por Sbase con el argumento del plan de extensión de la red. Pero sabemos que de esa extensión no hay noticias", cuenta a Páginal12 Romina Montanari, una de las vecinas del barrio que se organizan en la agrupación "Devuelvan el Uriburu" para reclamar la reapertura de ese sector del parque.

La UTE Techint-Dycasa estuvo a cargo de las obras de extensión de la H a partir del año 2011. Entre ese año y 2018 construyó las estaciones Parque Patricios y Hospitales, hacia el sur, y Córdoba, Santa Fe, Las Heras y Facultad de Derecho, hacia el norte. Facultad de Derecho fue la última en ser inaugurada hace ya seis años y en la otro punta de la ciudad, por lo que los vecinos y vecinas no se explican qué rol cumple hoy en día el obrador que ocupa la parte del parque que da hacia las calles Pepirí y Los Patos, a metros de Hospitales, la actual cabecera sur de la línea. Al día de hoy, el obrador todavía mantiene el cartel de obra de Techint-Dycasa.

A fines de abril de este año recibieron una respuesta oficial a su pedido de información. En un documento al que accedió este diario, firmado por el gerente de Obras e Infraestructura, Ignacio Ballester, Sbase confirmó a los vecinos y vecinas que "continúa hasta el día de la fecha ocupando una parte del referido parque" luego del "retiro del personal de la contratista". Esto, aseguran, "debido a que en el marco del Plan de Extensión de la Red hay obras que se encuentran en etapa de planeamiento y diseño". "El obrador se levantará una vez que se inicien y finalicen las referidas obras", aseguraron.

La misma respuesta recibió Páginalla al consultar con fuentes de la empresa estatal. Dijeron que mantienen el obrador en función del plan de extensión de la red de subtes y por las obras que están en etapa de "planeamiento y diseño". Precisaron que se trata específicaUn obrador obstruye un tercio del Parque Uriburu

# Espacio verde abierto a medias

Los vecinos de Parque Patricios denuncian que desde 2012 se erige allí una edificación precaria destinada a obras no realizadas.



La mayor parte del arbolado quedó encerrada dentro del obrador.

Sandra Cartasso

mente de las obras de extensión de la Línea H que, en efecto, tiene su traza incompleta.

Según los planes originales, la H debe llegar en el sur hasta la avenida Sáenz para conectar allí con la estación del ferrocarril Belgrano Sur. Esa obra llegó a ser adjudicada en el año 2011 —también a Techint-Dycasa— pero nunca avanzó. En el norte, en tanto, la línea debería llegar hasta Retiro, pero tampo-

pando un parque como si nada, si están haciendo tareas de diseño pueden hacerlas en oficinas". En un video realizado por los vecinos y vecinas a partir de las tomas del Google Maps del parque, ubicado entre los hospitales Churruca y Penna, se puede ver cómo, efectivamente, el obrador fue creciendo con los años para tomar una mayor parte del espacio verde.

Otro punto del reclamo se centra

El obrador de Subterráneos de Buenos
Aires está destinado a la supuesta
extensión de la Línea H, que no se hizo.

co hay novedades al respecto. Al día de hoy no hay obras de extensión en marcha o propuestas para el futuro próximo ni en la H ni en ninguna otra línea de la red.

"En este momento no hay una sola obra y sin embargo el obrador sigue ahí. En estos años cada vez fue tomando más espacio y ni siquiera sabemos qué hay adentro porque está cerrado", sostiene Montanari en este sentido y agrega que "no puede ser que sigan ocu-

en el "daño ecológico" que, aseguran, produce la presencia del obrador en la zona del parque más cargada de árboles. "La mayoría de los árboles están adentro del obrador", advierte Montanari. En el pedido de información también reclamaron respuestas sobre ese punto y sobre posibles extracciones y podas de los árboles. Desde Sbase respondieron que "las intervenciones relacionadas a la extracción y poda de árboles fueron gestionadas a tra-

vés de las áreas competentes del GCBA y el cuidado de los ejemplares contemplados en el Plan de Gestión Ambiental". Los vecinos y vecinas no pudieron saber con precisión si habrá un plan para recuperar los posibles daños ocasionados por el obrador.

En un comunicado, desde "Devuelvan el Uriburu" se hicieron varias preguntas todavía sin respuesta: "¿Bajo qué condiciones está ahí la empresa? ¿Qué tareas en concreto está realizando? ¿Va a compensar el daño ecológico que realizó de alguna forma? ¿Cuándo va a devolver el parque? ¿Tuvo la empresa autorización para intervenir los árboles del parque? ¿Cuántos árboles se extrajeron en total?".

También difundieron imágenes del estado actual del sector del parque que sí está abierto y que da a la calle Doctor Pedro Chutro y la avenida Almafuerte. "Está en un estado de abandono total: no hay bancos o están rotos, está lleno de basura, tiene los caminos totalmente destruidos, la estatua vandalizada y abandonada, lo mismo con los patios de juego", cuenta Montanari, que concluye, así, que el reclamo es doble: "Recuperar la parte ocupada por Sbase y sacarlo del estado de abandono".

"Fin". Eso tuiteó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni junto al decreto que disuelve el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadı), luego de meses de recortes presupuestarios y despidos masivos que desarticularon por completo políticas promotoras de inclusión, derechos e igualdad para los sectores más vulnerados.

La primera advertencia tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando el gobierno nacional anunció el cierre del instituto y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona. En esa oportunidad, el portavoz de Milei lamentó "los tiempos burocráticos" que retrasaban la clausura: "Los procesos no son tan veloces como uno quisiera".

A pesar de que el Ejecutivo no logró eliminar el organismo ese mismo día, comenzó a tomar otras medidas para empezar a borrarlo del mapa. A fines de mayo, unos 120 trabajadores recibieron un correo electrónico que los desvinculaba de sus puestos de trabajo. "No corresponde prorrogar su designación transitoria", decía el comunicado de despido que, según denunció ATE, fue recibido en su mayoría por personas pertenecientes los colectivos Lgbtiq+ y de discapacidad; un 40% del personal total.

"Hoy es un día de duelo. No estamos defendiendo un órgano del Estado sino valores y principios que tienen que ver con la igualdad real de oportunidades y tratos para todos. La eliminación del Inadi es parte de la batalla cultural de este gobierno. Lo muestra como quien decapaita a su enemigo y pone su cabeza en una pica para exhibirla en la plaza pública", grafica en diálogo con **Páginal12** María José Lubertino, presidenta del Inadi entre 2006 y 2009.

La extitular del organismo lamenta que, entre el ajuste, la motosierra, el tributo al FMI y el achicamiento del Estado, "lo terrible es que hay personas vulnerabilizadas y discriminadas que sufren por sus derechos y hoy ya no tienen a dónde recurrir: eso es irreparable".

Sobre la importancia de este organismo, subraya que se trata "de una política de Estado, donde se abrieron las puertas a la sociedad civil, donde pudieron participar personas con discapacidad, pueblos originarios, afrodescendientes, personas trans, no binaries, Lgbtiq+. Muchos a quienes, por primera vez, el Estado los consideraba como sujetos de derecho", serala

En ese sentido, considera que los avances de estos sectores de la población durante los años de democracia significan un quiebre del que "ya no hay vuelta atrás". Para la ex titular del instituto "podrán suprimir el Estado pero los movimientos sociales tienen más fuerza

# Qué implica el cierre del Inadi

que años atrás, ya que desde la sociedad civil nos acostumbramos a resistir".

"Desde la recuperación de la democracia hasta ahora, he visto cómo, de manera creciente, los movimientos sociales y de derechos humanos fuimos logrando espacios en el estado que son conquistas", analiza. Como feminista, Lubertino advierte que la lucha seguirá dándose incluso sin un espacio dentro del Estado: "No nos asusta tener que replegarnos para volver a construir. Milei nos declara la guerra porque sabe que somos la fuerza política más creíble en estos momentos, en los que pareciera

"Es grave que cierren un organismo surgido en los '90 por pedido de la sociedad civil. Pero los movimientos sociales sabemos reorganizarnos."

que los partidos políticos le fallan a la gente".

Para la exlegisladora, la declaración de guerra de esta "batalla cultural" es contra las feministas, el colectivo Lgbtiq+, y cada uno de los grupos vulnerabilizados. "Es grave que cierren un organismo Mediante un vaciamiento que se profundizó desde mayo, la ciudadanía pierde otro espacio de defensa de derechos.



Con la disolución del Inadi, sigue el embate contra la inclusión y la igualdad.

Carolina Camps

que surgió en los noventa por pedido de la sociedad civil", comenta recordando la creación del Instituto en 1995, impulsada por la DAIA y la comunidad islámica quienes presentaron la iniciativa a Carlos Menem luego de los atentados a la Embajada de Israel

y a la sede de la AMIA.

Desde entonces, el Inadi funcionó como pionero y promotor de denuncias y acciones contra la discriminación por nacionalidad, orientación sexual, referencia ideológica y abusos contra las minorías, además de la capacitación del personal de instituciones públicas y privadas a favor del pluralismo.

Activó investigaciones contra grupos y personas que llevaban a cabo prácticas discriminatorias; desplegó por todo el país campañas de concientización a favor de la integración, tolerancia y respeto; brindó asesoramiento gratuito a víctimas y activó legislaciones a favor de la integración.

Es allí donde se cumplió con mayor rigidez el cupo laboral trans, iniciativa mediante la cual Matías, de 23 años, trabajó más de dos como asistente administrativo en múltiples áreas. En marzo decidieron no renovar su contrato. No solo no tuvo indemnización—debido al artículo 9— sino que, cuando consultó los motivos de su despido, no obtuvo ninguna respuesta.

"Hubo un mayor porcentaje de despidos dentro de la población trans que en la cis, tanto en el Inadi como en otros institutos. Desde el principio nos advirtieron que el cupo laboral trans no iba a ser respetado", explica el joven a este diario. Si bien actualmente consiguió otro empleo, reconoce que la red de contención con la que cuenta no es la realidad de todas las personas de su colectivo: "Tirás un CV y te miran de arriba abajo", remarca.

Como ex trabajador y estudiante de derecho, resalta la función del Inadi como organismo responsable de la accesibilidad a la Justicia. "El gobierno parte de una premisa falsa de que cualquiera que sufra una situación de discriminación puede simplemente ir y denunciar, que somos iguales ante la ley. Pero no todos tenemos las mismas herramientas a la hora de acceder a un proceso judicial", subraya.

Informe: Carla Spineili.

Se realizó el Women Economic Forum (WEF) en Misiones

# Un foro para 400 emprendedoras

En Puerto Iguazú, Misiones, ha terminado el primer Foro Regional Pre Women Economic organizado por la Asociación Global para la Equidad e Integridad (AGEI). El World Economic Forum (WEF) es un foro económico global centrado en el empoderamiento de las mujeres que se realiza en Buenos Aires desde el año 2020 y que en esta oportunidad ha sumado esta primera edición regional.

Fueron tres jornadas con paneles, charlas, una misión comercial de treinta y cinco mujeres empresarias y emprendedoras, y exhibición de stands con productos regionales donde participaron 400 mujeres de cinco países y de 14 provincias argentinas.

El foro abrió con las palabras de su líder, la doctora Lina Anllo, quien explicó la importancia de un primer foro en el interior del país. Y es que AGEI tiene como objetivo dar visibilidad a las mujeres, colaborar en el crecimiento económico de las mismas y tener una mirada cada día mas federal. Por esto se eligió Iguazú como primer destino.

Asimismo, dejó un lema para que las participantes lo hagan propio: "nos visibilizamos entre nosotras", instando a que todas y todos los presenten muestren, etiqueten y hagan visible a otra mujer y su emprendimiento.

En la apertura también habló la arquitecta Viviana Rovira, presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio) agradeciendo la realización en Misiones de este evento previo al Women Economic Forum.

La Subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, indicó que estos espacios son fundamentales para el crecimiento del turismo argentino y para la economía de las



Emprendedoras de todo el país se reunieron en Puerto Iguazú.

mujeres y del país.

Durante las jornadas participaron funcionarias y empresarias de la provincia de Misiones y de todas las provincias presentes, como también activistas, influencers y conferencistas internacionales que debatieron sobre el rol de las mujeres liderando empresas sustentables, economías regionales, alimentación y turismo sostenible, exportación, internacionalización de marcas de diseño, propuestas de financiamiento y oportunidades de crecimiento para emprendedoras. En paralelo, hubo mesas de negocios entre las empresarias.

El WEF fue declarado Marca País por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y recibió ahora la Declaración de Interés por la legislatura provincial misionera. El Foro recibió apoyo de organizaciones publicas, civiles, cámaras empresariales, organismos internacionales y empresas regionales. La tormenta tropical Debby ya se cobró la vida de cinco personas y continuaba ayer castigando con lluvias torrenciales e inundaciones —que podrían ser históricas— a comunidades del sureste de Estados Unidos, que se hallan en estado de emergencia.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, dio cuenta ayer de la muerte de un joven de 19 años la tarde del lunes cuando un árbol cayó en una vivienda de la ciudad de Moultrie, en el oeste de este estado, un deceso que eleva a cinco el número de fallecidos a causa de Debby.

Poco después de que el ojo de Debby tocara tierra el lunes en el noroeste de Florida como un huracán de categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5, un menor de 13 años perdió la vida cuando un árbol cayó en una casa del pueblo costero Fanning Springs, en Florida.

También en este estado, un hombre de 64 años pereció cuando el camión que conducía perdió el control y cayó a un canal,

Debby se mueve
lentamente con dirección
este-noreste a 7 kilómetros
por hora y por segundo
día consecutivo azota
zonas pobladas.

mientras que una mujer de 38 años y un menor de 12 años murieron en un accidente de tránsito sobre una vía inundada.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aprobó en las últimas horas sendas declaraciones de emergencia para Georgia y Carolina del Sur, así como lo hizo para Florida, lo cual agiliza recursos y autoriza a FEMA a brindar asistencia federal para salvar vidas, proteger la propiedad y la salud y seguridad públicas.

Debby, que carga vientos máximos sostenidos de 65 km/h, se ubicaba al mediodía de ayer a unos 130 kilómetros al suroeste de Charleston, ciudad de Carolina del Sur, donde se amplió el toque de queda hasta mañana por la mañana.

Según señaló ayer en rueda de prensa el alcalde de esta ciudad, William Cogswell, se cerraron algunas vías y el sistema de transporte público fue suspendido tras registrarse hasta unos 20 centímetros de lluvia, y prevén que las lluvias torrenciales se mantengan por las próximas 14 horas.

En el condado de Polleton y en Edisto Beach, ambos en Carolina del Sur, se han registrado lluvias de hasta 35 centímetros y 30 centímetros, respectivamente, de Cinco muertos y lluvias torrenciales en EE.UU.

# El horror tras el paso de Debby

"Se esperan cantidades de lluvia potencialmente históricas", señaló el Centro Nacional de Huracanes en las Carolinas.



Advertencia de tormenta tropical en vigor en una autopista de Georgia.

acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU.

Las Carolinas (Norte y Sur) y Georgia se mantienen bajo estado de emergencia y sus gobernadores han pedido a la población extremar precauciones, en vista de que pueden registrarse inundaciones inéditas.

"Se espera que Debby produzca totales de lluvia potencialmente históricas", señaló hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), que pronosticó hasta el viernes lluvias de 63 centímetros y "áreas de inundaciones ca-

tastróficas" en las Carolinas.

Debby, que se mueve lentamente con dirección este-noreste a 7 kilómetros por hora y por segundo día consecutivo azota zonas pobladas, supone "una grave amenaza de inundaciones sobre porciones del sureste de Estados Unidos esta semana", insistió ayer el NHC.

Los meteorólogos estadounidenses pronostican que la tormenta tropical salga al Atlántico entre la tarde y noche de este martes, y se mantenga en el mar hasta el jueves, cuando vuelva a tocar tierra en Carolina del Sur.

Las cálidas aguas del Atlántico y sus temperaturas récord servirán de combustible para Debby, que tras volver a tierra se prevé que continúe el resto de la semana sobre la costa este de EE.UU., con riesgos de inundaciones en estados norteños como Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey.

En Savannah, en el sureño estado de Georgia y otra de las áreas que sufrieron los embates del ciclón, los bomberos rescataron de zonas inundadas a 18 personas, incluida una familia cuyo domicilio resultó destrozado por un árbol, informaron las autoridades locales.

En Florida, donde Debby tocó tierra, unas 92.000 viviendas y oficinas siguen sin energía eléctrica. Mientras que en Georgia y Carolina del Sur están a oscuras casi 22.000 personas.

Los socorristas también han efectuado decenas de rescates en Sarasota, al sur de Tampa y en la costa oeste de Florida, que sufrió los embates de las bandas exteriores de Debby y donde se han registrado más de 43 centímetros tras tres días de aguaceros, según las autoridades locales.

En lo que va de la actual temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que comenzó el pasado l de junio, se han formado cuatro tormentas tropicales, Alberto, Beryl, Chris y Debby, con la segunda y la cuarta convertidas en huracán.

Los meteorólogos han previsto para este año una activa temporada en el Atlántico, con la posible formación de hasta 25 tormentas y 13 huracanes.

## El fuego arrasó más de 50.000 hectareas, ayudado por la sequia

# Incendios forestales en el Chaco paraguayo

Más de 50.000 hectáreas de pastos y palmares han resultado afectadas por los incendios forestales desatados en una zona occidental del departamento de Alto Paraguay (norte), fronterizo con Brasil, en la región occidental del Chaco, entre el 1 y el 5 de agosto, informó este martes el Instituto Forestal Nacional de Paraguay (Infona).

A través de un monitoreo realizado por Infona, se identificaron daños en la vegetación circundante al distrito de Fuerte Olimpo, a unos 760 kilómetros de Asunción, donde se han registrado la mayor cantidad de incendios los últimos días, señaló a radio ABC Cardinal la titular de la institución, Cristina Goralewski.

"Hoy en día están más de 80 personas trabajando en el área, entre bomberos de la

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), personal militar", además de bomberos voluntarios, señaló Goralewski, que consideró que con ese contingente "por ahora" se está controlando la emergencia.

Goralewski visitó el lunes junto al ministro de Seguridad Nacional, Arsenio Zárate, los principales focos de incendio en Fuerte Olimpo que se han expandido rápidamente a causa de las fuertes ráfagas de viento en una región asolada por la sequía.

"Realmente la cantidad de humo es impresionante a la hora de sobrevolar el área; poco y nada podíamos ver desde arriba", alertó la funcionaria.

En la zona de Toro Pampa, a unos 70 kilómetros de Fuerte Olimpo, también se desencadenaron incendios la última semana lo que motivó la movilización de unos 30 efectivos del Tercer Cuerpo del Ejército y de la Sexta División de Infantería, según informó a EFE la Dirección de Comunicación del Ejército Paraguayo.

El Comando del Ejército también desplegó el viernes una comitiva para apoyar con el combate de focos de incendios en la estancia Campo Grande, al norte de Alto Paraguay, a unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia.

El último informe de monitoreo de incendios forestales del Infona reportó 25 fuegos activos a nivel nacional, concentrados especialmente en el Alto Paraguay, donde identificó más de 400 focos de calor entre agrupados y aislados.

En el norte y centro del Chaco paraguayo el riesgo de incendios forestales es moderado, según la entidad.

08 24 Pil8

El virus de la covid-19 no se ha ido y los datos de 84 países muestran que en las últimas semanas los casos confirmados han aumentado, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras recordar que al menos 40 atletas olímpicos han dado positivo en París a

"La percepción es que la covid se ha ido, pero no es así. Cuanto más circula el virus, más aumentan las probabilidades de que cambie y se produzca una mutación que lo haga más severo", declaró en Ginebra la directora de Prevención y Preparación para Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

esta enfermedad infecciosa.

La experta, quien dirigió el equipo técnico de la OMS dedicado a la lucha contra la covid-19 durante la pandemia, dijo que sus comentarios no están apoyados en temores, sino en escenarios basados en datos y ciencia.

De una parte, esos datos indican que a nivel global las pruebas de diagnóstico que han arrojado positivo han aumentado un 10% recientemente, con variaciones regionales como la de Europa, donde se han disparado un 20% en pleno verano, lo que ha resultado en un incremento de las hospitalizaciones y muertes.

No obstante, los resultados de

Advertencia por la posibilidad de nuevas mutaciones, más peligrosas

# La OMS alerta por la covid en los Juegos

El hecho de que haya al menos cuarenta atletas infectados le da pie al organismo internacional para pedir que no se relajen las medidas de prevención e insistir con la vacunación.

los análisis de aguas residuales indican que la circulación del virus de la covid-19 podría ser hasta 20 veces más alta de lo que se está reportando, comentó Van Kerkhove.

A diferencia de otros virus causantes de infecciones respiratorias, cuya circulación tiende a aumentar durante el invierno, la covid-19 se propaga independientemente del clima y la temperatura, como lo muestran los casos detectados entre los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos de París.

Van Kerkhove dijo que por esta razón la OMS no cesa en sus esfuerzos por convencer a los gobiernos de que sigan invir-



tiendo en medios para entender cómo circula el virus y para proteger a sus poblaciones, "y así estar listos para aumentos drásticos de casos de covid o de otros patógenos emergentes o reemergentes, como la gripe aviar, el dengue o el mpox".

Una de las medidas centrales de prevención es que, sobre todo, los grupos de riesgo (mayores de 60 años, enfermos crónicos y personal sanitario) se vacunen si han pasado 12 meses desde su última dosis.

No obstante, la organización reconoce que hay ciertos problemas de abastecimiento porque la producción de vacunas ha bajado en el último año debido a que las compañías dudan de que siga habiendo mercado para éstas. Por eso es importante que haya laboratorios públicos, cuya producción no esté determinada por las leyes del mercado sino por las necesidades sanitarias de la población.



## Opinión Por Daniel Kersfield

# Doble vara

Desde su campaña al Senado en 2016, Kamala Harris (foto) se convirtió en una de las
principales activistas a favor de la creación de
leyes más estrictas para la tenencia de armas de
fuego. Ya como vicepresidenta en el actual gobierno, inauguró la Oficina de Prevención de la
Violencia con Armas e incentivó mayores regulaciones para enfrentar uno de los principales problemas que aqueja hoy a la sociedad estadounidense, con especial impacto en jóvenes y adolescentes.

Desde que anunció su candidatura presidencial, obtuvo el respaldo explícito de buena parte de las organizaciones civiles impulsoras del más amplio control a las armas, como Giffords y la Campaña Brady para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. Otras organizaciones, como la tradicional Asociación Nacional del Rifle, simplemente la ve como su principal enemiga.

Pero la postura de Kamala Harris de control de armas para uso interno es radicalmente opuesta a su interés en la exportación de armamento producido en los Estados Unidos. Como vicepresidenta, ha convalidado sin disensos el envío de armas a países en conflicto como Ucrania y contra Rusia.

De hecho, Harris participó en las tres últimas Conferencias de Seguridad de Múnich y, como vicepresidenta, representó a la Casa Blanca en la falsa "cumbre por la paz", organizada en junio por el gobierno ucraniano, sin presencia de los principales mandatarios del planeta.

Bajo la administración Biden-Harris, las trasferencias militares fueron toda una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos y es hoy la principal

palanca económica del país. El apoyo militar a Ucrania brinda un importante rédito comercial en Washington. En el año fiscal 2023, que finalizó el 1º de octubre, se registraron transferencias de armas, servicios de defensa en el extranjero y cooperación en materia de seguridad por un total de 80.900 millones de dólares, una cifra que aumentó más del 55% con respecto a los 51.900 millones de dólares de 2022.

Se espera que las ganancias del año fiscal 2024 sean todavía mayores debido al aprovisionamiento militar de Ucrania y de países como Polonia, República Checa, Noruega y Bulgaria pero, principalmente, gracias a las transferencias realizadas a Israel en medio de la guerra con Gaza, así como también a gobiernos de Medio Oriente como el de Arabia Saudita.

El comercio global de armamento, con Estados Unidos en el centro del entramado mundial constituye un eje económico y geopolítico que, seguramente, se consolidará todavía más bajo un eventual gobierno de Kamala Harris.

En este sentido, y desde que anunció sus intenciones de ser candidata presidencial, Harris está recibiendo multimillonarios apoyos económicos por parte de empresarios de Silicon Valley responsables de asociar los más recientes avances tecnológicos con políticas de segundad y de defensa basadas en dispositivos y artefactos bélicos de última generación.

Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google,

invirtió millones de dólares en más de media docena de nuevas empresas de seguridad nacional. Como actual presidente de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial, recomienda al presidente y al Congreso sobre el uso de nuevas tecnologías para la defensa. Dada su filiación demócrata, es claro su apoyo para Harris.

Otro de los donantes es Reid Hofman, cofundador y presidente ejecutivo de LinkedIn. Hoffman es miembro de la Junta de Innovación de Defensa y asesora al Pentágono sobre tecnologías emergentes. Como miembro de la junta directiva de Microsoft, vende sus servicios en la nube y en inteligencia artificial al Departamento de Defensa.

Una posición similar es la desarrollada por David Zapolsky, vicepresidente y abogado general de Amazon, con lucrativos contratos con el gobierno también en políticas de seguridad.

Además, comprometió su respaldo el empresario indio-estadounidense Vinod Khosla, titular de la firma de capital de riesgo Khosla Ventures, con múltiples contratos a través de empresas subsididarias como Rocket Lab, dedicada a la construcción de satélites militares para la Agen-

> cia de Desarrollo Espacial, o como Varda, centrada en la producción de Hermeus, un avión hipersónico no tripulado ideado en colaboración con la Fuerza Aérea.

Por supuesto, el importante sustento económico que hoy está recibiendo la candidata demócrata de ningún modo impide que su rival, Donald Trump, no embolse otros apoyos semejantes por parte de empresarios de tecnología y defensa con intereses en

el partido Republicano.

Pese a que SpaceX tiene un contrato de 1.800 millones de dólares con el Pentágono y con varias agencias de inteligencia del gobierno demócrata para la puesta en órbita de satélites con capacidad para detectar potenciales enemigos en cualquier lugar del mundo, Elon Musk ha manifestado su apoyo hacia Trump, comprometiéndose a donarle una suma millonaria durante la campaña.

Lo mismo podría decirse de otros empresarios de Silicon Valley predispuestos a sustentar al republicano con inmensos aportes financieros. Son los casos de, entre otros, Peter Thiel, uno de los principales apoyos del candidato a vice, JD Vance, y dueño de Palantir, empresa de inteligencia artificial, así como también de Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries, dedicada a la creación de aviones de combate colaborativos o no tripulados.

A casi tres meses de las elecciones presidenciales, es difícil pensar en un cambio en la futura producción y exportación de armamento desde los Estados Unidos. Aunque en algunos aspectos se diferencie de Trump, Kamala Harris es la continuidad de una política que, pese a ciertas restricciones internas, ha favorecido a una élite, cada vez más poderosa y más autónoma, sin que además exista una sola propuesta de reducción del ya de por sí abultado presupuesto del Pentágono.

La vicepresidenta estadounidense y candidata del partido demócrata, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, (ver aparte) como su compañero de fórmula para las elecciones generales de noviembre próximo. Walz, a sus 60 años, aporta una perspectiva rural a la campaña de Harris, al tiempo que defiende objetivos propios del ala más progresista del partido como la legalización del cannabis para uso recreativo, la defensa del derecho al aborto y el aumento de protecciones federales para los trabajadores. La campaña del expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, arremetió contra Walz y lo calificó de "peligroso extremista de izquierda".

"Estamos listos para ganar", dijo la campaña de Harris en su página web. "Como gobernador, entrenador, maestro y veterano, defendió los intereses de familias trabajadoras como la suya", agregó en la red social X la vicepresidenta y candidata demócrata, quien se mostró orgullosa de su elección. "Es el honor de mi vida. Voy a darlo todo. Me recuerda un poco al primer día de clases", aseguró Walz y agregó: "Tanto Kamala como yo creemos en el bien común, en esa promesa fundamental de Estados Unidos. Estamos dispuestos a luchar por eso. Y como dice ella: cuando luchamos, ganamos".

El presidente estadounidense,

clase de Estados Unidos".

El expresidente Barack Obama aseguró en un comunicado que Harris había tomado la decisión correcta al elegir a Walz como compañero de fórmula, resaltando que "tiene valores e integridad" para enorgullecer al país, destacando su política de apoyo a negocios y familias durante la pandemia, o su trabajo para garantizar el derecho al aborto. La congresista demócrata y líder del ala progresista Alexandria Ocasio-Cortez también consideró que la vicepresidenta había tomado "una excelente decisión" y que juntos gobernarían "de forma eficaz, inclusiva y audaz para el pueblo estadounidense".

La dupla Harris-Walz deberá ser oficialmente nominada durante la convención demócrata en Chicago, que arranca el 19 de agosto. Harris se entrevistó con Walz el domingo en su residencia oficial de Washington, el Observatorio Naval, junto con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; y el senador de Arizona Mark Kelly. Según trascendió en medios, la vicepresidenta buscaba a un compañero de fórmula que, además de ayudarla a ganar las elecciones, compartiera sus ideales y que sea alguien con quien tenga afinidad personal.

Walz era muy probablemente el aspirante más progresista, pero fue criticado por retrasar el despliegue

La campaña del republicano Donald Trump arremetió contra Walz y lo calificó de "peligroso extremista de izquierda".

Joe Biden, consideró como "una gran decisión" la selección del gobernador de Minnesota como candidato a vicepresidente. Biden, que hace menos de tres semanas renunció a la reelección por el efecto que el debate sobre su edad estaba teniendo en sus posibilidades de victoria, dijo que la fórmula Harris-Walz "será una poderosa voz de la gente trabajadora y para la gran media

de la Guardia Nacional durante las protestas raciales tras el asesinato de George Floyd en 2020. Nacido en Nebraska en 1964, se alistó de joven en la Guardia Nacional y fue maestro en una escuela donde conoció a su esposa, Gwen Wipple, con la que luego se mudó a Minnesota. El salto a la política lo dio en 2006 cuando fue elegido congresista por Minnesota en la Cámara de Representantes de Es-



Walz es visto como un ciudadano típico del mundo rural.

El gobernador de Minnesota, candidato a vicepresidente de Estados Unidos

# Kamala Harris eligió a Tim Walz para la fórmula

El profesor comparte objetivos propios del ala más progresista del Partido Demócrata como la legalización del cannabis para uso recreativo y el derecho al aborto.



La dupla Harris-Walz deberá ser oficialmente nominada durante la convención demócrata en Chicago.

tados Unidos, cargo por el que fue 07 reelegido varias veces hasta 2019.

Walz, quien se convertiría en vi- 24 cepresidente si Harris es elegida el PII 5 de noviembre en su duelo frente a Trump, asistió a una primera reunión en tándem ayer por la noche en la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania. Ambos se desplazarán a otros estados clave de aquí al sábado en una gira fundamental que debería marcar el tono de su acuerdo y la complementariedad de las propuestas.

El equipo de campaña de Trump reaccionó de inmediato con dureza a la designación. "Si Walz no le dice la verdad a los votantes, nosotros lo haremos: al igual que Kamala Harris, Tim Walz es un peligroso extremista de izquierda", escribió en un comunicado la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt. Después de dos semanas Harris acortó la ventaja en la intención de voto que ostentaba Trump sobre Biden y recibió importantes donaciones a su campaña, marcando un comienzo prometedor, pero que tendrá que sostener los próximos tres meses.

Poco después de sufrir un intento de asesinato en Pensilvania, Trump eligió como compañero de fórmula a J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, otro estado industrial del Medio Oeste. Pero en los últimos días Vance ha protagonizado varias polémicas que hacen pensar en que, por ahora, es más un obstáculo que un aporte a la campaña republicana. En los próximos días Vance visitará algunos de los mismos estados que la dupla demócrata para difundir el mensaje de Trump, que acusa a Harris de ser responsable de la crisis migratoria.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue el elegido por Kamala Harris para secundarla en la fórmula presidencial demócrata en noviembre. Nacido en 1964, al igual que la actual vicepresidenta pero unos meses antes, fue elegido para compensar un binomio en el que Harris aparece como la primera mujer negra en disputar la presidencia, y con cuotas de progresismo que se complementan con el perfil de él para tratar de frenar el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Walz formó parte del menú de candidatos a vicepresidente que manejó la prensa y en los días previos no ahorró críticas a Trump. "Es simplemente un tipo extraño, muy raro", sostuvo sobre el magnate y expresidente. Del lado republicano, acusan al postulante a la vicepresidencia de intentar volcar la agenda progre de California en un estado rural. "Walz está obsesionado con difundir la agenda peligrosamente liberal de California por todas partes", fueron las palabras de la portavoz de campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Walz es visto como un ciudadano del mundo rural estadounidense, con antecedentes como maestro, entrenador de fútbol americano y miembro de la Guardia Nacional, lo que configuraba un perfil

Walz, el gobernador de Minnesota

# Para atraer al votante rural

ideal para atraer al hombre de campo y conservador. A pesar de provenir de un estado tradicionalmente republicano, como congresista logró impulsar leyes progresistas en materia de políticas sociales.

Nació en la zona rural de Nebraska, desde la adolescencia cultivaba y cazaba en los veranos. Con sólo 17 años se alistó en la Guardia Nacional del Ejército, donde se desempeñó hasta los 24. El padre del actual gobernador falleció cuando él tenía 19 por un cáncer de pulmón. Beneficios como el Seguro Social y otras ayudas sociales que recibió su madre le permitieron al actual gobernador recibir educación universitaria.

Walz fue maestro de escuela donde conoció a su esposa, Gwen Wipple, con la que luego se mudó a Minnesota para seguir su trabajo en una escuela de secundaria como profesor de geografía y entrenador de fútbol, logrando que su equipo ganara el campeonato estatal de 1999.

Durante sus años como educador, Walz

enseñó en China y con su esposa organizó viajes de estudios para adolescentes al país asiático, una experiencia de intercambio cultural que podría servirle si acaba llegando a la Casa Blanca.

En 2006, decidió presentarse a una banca en el Congreso y consiguió renovar la confianza de sus votantes durante 12 años, en los que fue miembros de los comité de Agricultura y Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes.

En 2018 fue elegido gobernador de Minnesota, un estado que ha votado al partido demócrata en las últimas elecciones generales, pero cuya población rural es mayoritariamente republicana y conservadora. En 2022, fue reelegido para otro mandato de cuatro años.

Antes de que se oficializara su nombre ya habia sumado el apoyo del senador Bernie Sanders, la cara más a la izquierda de los demócratas.

Apodado por algunos como el "Padre de América", ha tenido también otros

momentos estelares como cuando presentó nuevas regulaciones para no mandar mensajes mientras se prepara para conducir con su hija Hope, que se convirtió en una sensación en redes sociales.

Se hace ver en camiseta con una normalidad que contrasta con la de Trump o su compañero de fórmula, J.D. Vance, siempre de traje. Ha esquivado las críticas republicanas de ser demasiado izquierdista bromeando: "Uy, sí, qué monstruo. En mi estado los niños se van a dormir con la panza llena".

"No me voy a avergonzar de mis valores progresistas. El socialismo de uno es el carácter de ser un buen vecino de otro", aseguró en una de las entrevista cuando discretamente comenzó a, sorprendentemente, convertirse en uno de los favoritos en esta puja por la candidatura a vicepresidente.

Antes que él, dos senadores de Minnesota llegaron a vicepresidente. Hubert Humphrey acompañó a Lyndon Johnson en 1964 y fue candidato a presidente en 1968. Perdió con Richard Nixon. Walter Mondale fue el vice de Jimmy Carter en 1976 y lo acompañó para la reelección en 1980, cuando cayeron ante Ronald Reagan.

Opinion | Per Jorge Elbaum

# Irán, Israel y la disputa global

os recurrentes conflictos en el Cercano Oriente se suelen presentar como una sucesión de atentados terroristas, bombardeos a población civil y ejecuciones suprajudiciales. Lo que no se suele explicar es el triple entramado estructural que origina tal derramamiento de sangre en la región y que termina generando inestabilidad a nivel global. El primer elemento que explica tal situación es el sometimiento co-Ionial que sufren cinco millones de palestinos. En segundo término, intimamente vinculado al primero, es la percepción mayoritaria dentro de Israel de que su seguridad estratégica depende exclusivamente de la supremacía militar. Y, en tercer término -pero sin duda más relevante que los anteriores-, las disputas por un nuevo orden global que enfrenta en la actualidad al G7 con el Sur Global.

Esta colisión tiene uno de sus epicentros en

diarias conocidas como proxy. Dichas disputas se llevan a cabo a través de conflagraciones abiertas y/o de guerras híbridas, en las que se utilizan aparatologías bélicas ligadas a formatos psicológicos, cognitivos, propagandísticos e informacionales, dispuestas a manipular a la opinión pública global.

El carácter híbrido del conflicto ubica la acción terrorista del 7 de octubre como una operación orientada a interrumpir la consolidación de los Acuerdos de Abraham y, al mismo tiempo, poner en duda la consolidación del IMEC. El objetivo, en términos tácticos, pretendió superar el aislamiento buscado por el G7, entorpeciendo simultáneamente el IMEC y la ampliación de los acuerdos de Abraham. Todo eso afirman fuentes iraníes confiables- a costa de perder la base de lanzamiento de misiles de Gaza. En este marco, el asesinato del líder de Ha-

> más Ismail Haniyeh, en Teherán, aparece como borroso, más allá de haber sido ejecutado por Israel.

> El complejo habitacional en el que residía el dirigente palestino conocido como Neshat es administrado y vigilado por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, organización militar controlada directamente por el Ayatolá Alí Jamenei (foto). Analistas persas conjeturan que un explosivo de esas caracteristicas solo pudo ser emplazado con la complicidad de integrantes de dicho cuerpo militar, interesados en que el presidente electo Masoud Pezeshkian quien juró su cargo una semana antes- se vea imposibilitado de cumplir sus compromisos electorales respecto a mejorar las relaciones con Occidente.

Otro de los argumentos que fundamentan tal apreciación es que Hamás y la Autoridad Nacional Palestina (OLP y Al Fatah, entre otras organizaciones) firmaron el último 21 de julio un acuerdo de unidad para "poner fin a la división", en el marco de una convocatoria impulsada por el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Dichos acuerdos, según las mismas fuentes, no contribuyen a fortalecer el Eje de la Resistencia liderado por Irán.

El ataque terrorista de octubre se inscribe dentro de la campaña de Teherán por debilitar al socio prioritario de Estados Unidos en la región, quien a su vez intenta estrangular a la Revolución islámica. La escalada planteada por Israel, que incluye la masacre sobre población civil de Gaza, pretende al mismo tiempo el debilitamiento de los Ayatolas y el intento por comprometer a Washington con el objeto de lograr un consentimiento para atacar las plantas cencadas en Natanz y Fordow, a nivel subterráneo.

Las palabras de Nasrala se produjeron en un contexto en el que el intercambio de fuego entre las fuerzas israelíes y Hezbolá recrudeció en las últimas horas. El grupo chiíta libanés anunció seis nuevas bajas en sus filas a lo largo del día, si bien no ofreció detalles sobre las circunstancias ni ubicación. El Ministerio de Salud Pública del Líbano precisó en un

daños menores.

comunicado el fallecimiento de cinco personas en un bombardeo israelí contra una vivienda en Mayfadoun y de una sexta en otro ataque a las afueras de Odaisseh, presumiblemente las bajas anunciadas por Hezbolá.

El líder del grupo chiíta li-

banés Hezbolá, Hasán Nas-

rala, afirmó ayer que su forma-

ción responderá a los recientes

ataques en Beirut y Teherán ya

sea individualmente o de forma

colectiva, junto a otros miem-

bros del llamado "Eje de la Re-

sistencia", una alianza informal

antiisraelí, liderada por Irán, que

integran además Hamas, la Yi-

had Islámica palestina y los hutí-

"Nuestra respuesta vendrá, si

Dios quiere, individualmente o

en el marco de una respuesta ex-

tensa por parte de todo el 'Eje',"

dijo Nasrala en un discurso tele-

visado, al cumplirse una semana

del bombardeo israelí que mató a

su máximo comandante, Fuad

Shukr, y a otras seis personas a

Medio Oriente está en máxi-

ma alerta a la espera de la res-

puesta que Hezbolá dará a ese

ataque y de la que Irán prometió

tras el asesinato un día más tarde

en Teherán del jefe político de

Hamas, Ismail Haniyeh, tam-

bién atribuido a Israel. "Hezbolá

va a responder, Irán va a respon-

der, Yemen va a responder. Y el

enemigo está esperando, viendo

y calculando", sentenció el cléri-

go chiíta, durante su segunda in-

tervención en apenas cinco días

y en medio de crecientes temo-

res a una escalada regional. "Esta

es una batalla importante y este

es un ataque peligroso, la Resis-

tencia no puede pasarlo por alto

así, sean cuáles sean las conse-

Pese a los miedos al estallido

de un conflicto abierto en el Lí-

bano o incluso a nivel regional,

Nasrala indicó que para Israel no

sería una decisión fácil optar por

esta vía y apuntó que el país ve-

cino se enfrenta a un cálculo di-

fícil, complejo y grande. "Cuan-

do (Israel) quiera ir a la guerra,

no necesita una excusa", agregó.

Irán, el clérigo aseguró que no es

necesario que entre en la batalla

de los diferentes frentes contra

Israel, si bien está obligado a res-

ponder al asesinato de Haniyeh,

como lo estuvo el pasado abril

cuando el Ejército israelí bom-

bardeó el consulado iraní en Da-

masco. Tras ese ataque, Teherán

lanzó una oleada masiva de dro-

nes y misiles contra Israel, casi

todos neutralizados en el camino

por los sistemas de Defensa de Is-

rael y sus aliados occidentales,

por lo que la ofensiva solo dejó

En cuanto al papel directo de

cuencias", insistió.

las afueras de Beirut.

es de Yemen, entre otros.

La formación chiíta respondió a las muertes lanzando drones y más de una treintena de cohetes que dejaron 19 heridos en el norte de Israel, entre los que se encuentra un hombre en estado crítico y una mujer en condición moderada. Ambos fueron víctimas de la caída de un interceptor israelí que erró en su trayectoria e impactó en la localidad árabe de Maazra, cerca de Nahariya, a unos 10 kilómetros de la divisoria con el Líbano.

Las autoridades locales de Nahariya y otras poblaciones aledañas pidieron a sus habitantes que permanezcan cerca de los búnkeres antiaéreos, reportó la prensa

"Nuestra respuesta vendrá, si Dios quiere, individualmente o en el marco de una respuesta extensa por parte de todo el 'Eje'."

local, pese a que el Comando del Frente Interior de Israel no emitió ninguna orden especial a los civiles. Mientras este fuego cruzado toma más fuerza, diversos países han pedido la salida de sus ciudadanos presentes en el Líbano y varias aerolíneas han cancelado vuelos a Beirut.

A la espera de los posibles ataques conjuntos, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer se refirió específicamente a Irán en una conferencia de prensa, señalando que ese país quiere atacar más que objetivos militares y que perderá más de lo que gana si lo hace. "A estas alturas ya no queda ni sombra de duda de que Irán y sus aliados del 'eje del mal' formaron un cerco contra Israel, pero queda igualmente claro que Israel cobrará un alto precio por ataques en su contra", aseveró.

Algunos de los aliados más estrechos de Israel, que se preparan para ayudarle a repeler el posible ataque, están presionando a las autoridades israelíes para limitar su respuesta a la anunciada agresión, según la cadena pública de noticias israelí, Kan. Los aliados, liderados por Estados Unidos, recordaron a Israel que el objetivo es evitar una guerra regional, por lo que debe ser comedido en su respuesta. Pero la diplomacia de Israel está alertando a la esfera internacional



el Cercano Oriente porque supone el control del paso entre Asia, África y Europa, tanto a través del Mediterráneo como del Golfo Pérsico. Los BRICS+, liderados económicamente por China y militarmente por la Federación Rusa, apuestan al fortalecimiento de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), el crecimiento de los proyectos de La Nueva Ruta de la Seda y la consolidación de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

mueve el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, conocido como IMEC, del que forman parte la India, Europa occidental, Arabia Saudita, Jordania, Israel y Emiratos Árabes Unido (EAU). El Corredor, protocolizado en Abu-Dabi en febrero pasado, busca desacoplar a Nueva Delhi de los Brics+ y al mismo tiempo rodear a Teherán en dos direcciones: el Corredor Este, que prevé conectar a la India con el Cercano Oriente, y el Corredor Norte, que buscará su enlace con Europa Occidental. El intento de bloqueo, que incluye sanciones unilaterales, se buscó ahondar mediante los Acuerdos de Abraham, con los que se impulsa las relaciones diplomáticas entre Israel, Arabia Saudita, Jordania, Egipto y Bahréin.

En Ucrania y en el Cercano Oriente, se entablan conflictos que incluyen enfrentamientos militares directos y fuerzas sustitutas o subsi-

Por su parte, el Departamento de Estado pro-

trifugadoras de enriquecimiento de uranio, ubi-El conflicto ubica a Israel junto a Estados Unidos frente a la alianza liderada por Teherán, integrada por los palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbolá y los hutíes yemenitas. Sin embargo, el teatro de operaciones es más amplio: enfrenta al globalismo contra las lógicas soberanas que cuestionan tanto las practicas neocoloniales como el injerencismo unilateral

de Occidente.

Con un ataque individual o junto a Irán, Hamas y los hutíes de Yemen en Israel

# Hezbolá responderá a la muerte de su comandante

Los aliados más estrechos de Israel, que se alistan para ayudar a repelir el ataque, presionan para que Netanyahu limite su respuesta a la anunciada agresión.



El comandante de Hezbolá Fuad Shukr (izq.), abatido en Beirut la semana pasada junto a Hasán Nasrala.

sobre su legitimidad para responder, según el Canal 12 israelí.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, explicó en una nota que hay que evitar una guerra de proporciones desconocidas en la zona. "Todos debemos evitar otra catástrofe. El camino a seguir es ampliamente consensuado: alto el fuego ya", remarcó, al tiempo que advirtió que tendrán que rendir cuentas aquellos actores que pongan obstáculos a los esfuerzos para relajar las tensiones en la región.

El presidente estadounidense, Joe Biden, llamó al emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, y al presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, para abordar el modo de desescalar el conflicto en Medio Oriente y lograr un acuerdo de tregua en la guerra que Israel mantiene desde el pasado 7 de octubre con Hamas. Según in-

"Hezbolá va a responder,

Irán va a responder,

Yemen va a responder.

Y el enemigo está allí

esperando, viendo

y calculando."

formó la Casa Blanca en un comunicado, el líder estadounidense sostuvo llamadas individuales con los mandatarios de estos dos países, a los que agradeció por su papel de mediadores en el conflicto, además de acordar con ellos mantener un contacto cercano respecto a la tensión en la región.

## Muhammad Yunus liderará un gobierno interino en Bangladesh

El premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus (foto), galardonado por crear un sistema de microcréditos para los pobres, fue designado para dirigir un gobierno interino en Bangladesh, después de que una ola de protestas derrocara al Ejecutivo de Sheikh Hasina. La decisión de formar un gobierno de transición liderado por Yunus fue tomada en una reunión entre el presidente Mohamed Shahabudin, los jefes militares y los líderes estudiantiles que lideraron las protestas.

"El presidente pidió al pueblo ayudarlo a superar la crisis. Es necesaria la formación rápida de un gobierno interino para superar la crisis", indicó la presidencia bangladesí en un comunicado. Nahid Islam, uno de los líderes estudiantiles, afirmó: "Dimos una lista inicial del gobierno interino, con representación de la sociedad civil y de los estudiantes. Muy pronto mantendremos unas conversaciones con los diferentes partidos políticos para finalizarlo".

Yunus, de 84 años de edad y conocido

# Un Nobel para gobernar

como "el banquero de los pobres", recibió en 2006 el Nobel de la Paz por haber fundado y diseñado el Banco Grameen para combatir la pobreza en Bangladesh mediante el desarrollo de microcréditos que se otorgan a personas de escasos recursos que normalmente serían rechazados en el sistema financiero.

Yunus intentó fundar su propio partido en 2007 para superar la grieta entre los

dos partidos más importantes del país asiático, la Liga Awami de Hasina y el Partido Nacional de Bangladesh (BNP, por sus siglas en inglés). El presidente Shahabudin anunció ayer la disolución del Parlamento, una de las exigencias clave de los estudiantes, compartida con el BNP. Ambos reclaman ahora que se convoquen elecciones en los próximos tres meses.

El gobierno interino tendrá la prioridad de restablecer el orden en las calles, tras unas protestas que empezaron hace un mes para exigir la anulación de un sistema de cuotas al empleo público y acabaron demandando la renuncia de Hasina tras la

brutal represión de las manifestaciones. Al menos 99 personas murieron el lunes, en la jornada más violenta de protestas, según un balance elaborado por la agencia EFE. Esto eleva por encima de 400 la cifra de muertos desde su co-

mienzo, a principios de julio.

El Ejército reestructuró ayer la cúpula militar y depuso a altos mandos considerados como cercanos a Hasina. A última hora del lunes el jefe del Estado ordenó la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones y de la principal rival política de Hasina, la exprimera ministra Jaleda Zia, del BNP, que estuvo años bajo arresto domiciliario. En un comunicado el principal sindicato de la policía pidió perdón por haber disparado contra los estudiantes.

Hasına, de 76 años, estaba en el poder desde hace 15 años, pero su último mandato estuvo marcado por el boicot de la oposición a las elecciones, que denunció que no fueron libres ni justas. Su caída llegó tras las movilizaciones estudiantiles que se iniciaron en julio e inicialmente fueron pacíficas. Hasina renunció el lunes, abandonó el país rumbo a la India y considera buscar asilo en el Reino Unido, donde vive parte de su familia.



Las Fuerzas Armadas de Venezuela ratificaron ayer su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro, mientras que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, propuso la celebración en su país de una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis de Venezuela, en medio de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, tildó de panfleto desesperado y subversivo el pedido de apoyo en la carta abierta a militares y policías de la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, en la que defendían su victoria en los comicios y pedían a los uniformados ponerse del "lado del pueblo".

"Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán", subrayó Padrino, acompañado del alto mando militar y policial en un acto transmitido por televisión. "Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros (...), legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo período presidencial 2025-2031", subrayó.

Asimismo, expresó que la mayor coalición opositora desató una ola de terrorismo a través de actos vandálicos de "los comanditos" estructuras de organización ciudadana que se conformaron durante la campaña electoral del mayor bloque antichavista—. De acuerdo a Padrino, estos incursionaron sobre sedes militares y policiales con armas de fuego y explosivos. "Esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática", insistió el líder de la cartera.

También calificó como ofensivo que los opositores intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales, incitándolos a desobedecer las leyes y a ponerse del lado de la historia y del pueblo, cuando estos funcionarios –afirmó– son los más afectados por la violencia. Según un balance ofrecido el Ministerio, al menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, además del fallecimiento de dos militares.

La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal contra Machado y González Urrutia por varios crímenes. "Se evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración", detalló en un comunicado el fiscal general, Tarek William Saab.

Mientras tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pro-



Maduro preside el Consejo de Defensa de la Nación, en Caracas.

Ante el pedido de respaldo de la oposición venezolana

# Las FF.AA. juran lealtad a Maduro

Panamá propuso celebrar en su país una cumbre regional de presidentes para abordar la problemática de las elecciones.

puso la celebración en su país de una cumbre regional de presidentes para abordar la crisis de Venezuela tras las elecciones presidenciales y las denuncias de fraude ante la proclamación de Maduro como jefe de Estado reelecto.

Mulino quiere que asistan a esta conferencia los 17 países que el jueves votaron en favor de un fallido proyecto de resolución en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigía a Maduro publicar las actas de los comicios. Aparte de los 17 votos a favor, 11 países se abstuvieron, sin votos en contra.

"He solicitado al Canciller (panameño Javier) Martínez Acha que converse con sus homólogos del área respecto a invitar a una reunión de Presidentes en Panamá para abordar el tema de Venezuela y ensayar más acciones que apoyen la democracia y voluntad popular del hermano país", señaló Mulino en un mensaje en su cuenta de la red social X. "Espero y confío que sea acogida la propuesta próximamente", agregó.

Un día después de los comicios del 28 de julio, Mulmo retiró a sus diplomáticos en Venezuela y puso en suspenso los lazos bilaterales, en respuesta a la proclamación de Maduro como ganador. Incluso los vuelos comerciales entre ambos países quedaron suspendidos hace una semana. Panamá reconoció el viernes a González Urrutia como presidente electo venezolano.

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, consideró interesante la posible celebración de una cumbre latinoamericana sobre la situación venezolana, según indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni. 'No estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador porque estamos esperando tener todos los ele-

"Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos." Maduro

mentos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurra", agregó el portavoz, contrario al apoyo inicial hacía el candidato opositor.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato de seis años con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia. Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones que dejaron al menos 11 civiles fallecidos de acuerdo con organizaciones de derechos humanos. Maduro informó de que hay más de 2.000 detenidos y sostuvo que las protestas forman parte de un plan para derrocarlo.

El CNE no publicó hasta ahora el detalle del resultado de los comicios. Su página web no funciona desde entonces y alega que su sistema fue hackeado. Machado y González aseguran tener pruebas de la victoria opositora, tras publicar supuestas copias de más del 80% de las actas de votación.

Por otro lado, Maduro llamó a sus seguidores a desinstalar la popular aplicación de mensajería

WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su reelección recibieron amenazas por esa vía. "A WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela", dijo en un acto en el palacio presidencial de Miraflores, donde luego desinstaló la aplicación delante de las cámaras.

El mandatario también cargó contra el uso TikTok e Instagram por parte de la oposición. "Utilizaron el proceso electoral (...) para instalar el odio a través de Tik-Tok e Instagram. Acuso a Tik-Tok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos", manifestó Maduro, quien pidió a su Consejo de Seguridad recomendaciones para regular las redes sociales a fin de evitar lo que denominó un golpe de Estado ciberfascista.

"Son multiplicadores conscientes del odio y el fascismo", señaló el presidente, además de acusar igualmente al magnate Elon Musk de orquestar los ataques contra Venezuela y estar detrás del hackeo masivo contra el sistema del CNE.

En respuesta, Machado denunció una campaña de terror la cruzada de Maduro contra las redes sociales y plataformas de mensajería. "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir", dijo la opositora, inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer cargos públicos por irregularidades en su declaración patrimonial cuando era diputada.

El futuro de la elección reposa por ahora en la corte suprema, a la que Maduro pidió certificar el resultado.

El equipo de Quinteros superó al de Romagnoli en octavos de final

# Vélez sacó a San Lorenzo de la Copa Argentina

En un intenso duelo, Christian Ordóñez abrió la cuenta, Cuello pudo empatarlo, pero Braian Romero y Maher Carrizo metieron al Fortín en cuartos.

#### Por Fabio Lannutti

Vélez batió 3-1 a San Lorenzo y lo eliminó de la Copa Argentina en los octavos de final de un duelo disputado en el Libertadores de América. Con este resultado, el próximo rival del Fortín en la siguiente fase será el vencedor de Godoy Cruz y e Independiente.

Empezó animado el Ciclón, con Reali a puro taco, pero la primera llegada fue del Fortín con un sorpresivo remate de Pizzini de fuera del área que Altamirano detuvo, pero dando rebote. Enseguida, Braida fue el ataque y por su sector Pizzini condujo una rápida contra que Braian Romero definió apenas desviado.

Entonces sobrevino una gran jugada colectiva que la inició Ordóñez y pivoteó Fernández, quien la dejó para que Aquino metiera un estiletazo de vuelta a Ordóñez y el chico de la cantera velezana, ante un quedo de la defensa azulgrana, anotó con un tiro cruzado su primer gol en Primera División.

San Lorenzo elegía atacar por izquierda y desde allí llegó un centro que no pudo ser capitalizado por Leguizamón. En la réplica, Tripichio la entregó mal y Pizzini lo vio a Romero, pero Romaña llegó justo para cortar y sofocar el incendio. Y de no estar atento el arquero, Aquino -a quien apodan "Pie de ángel"- casi hace un gol olímpico. El mismo Altamirano luego logró controlar una buena media tijera de Romero. Vélez lucía mejor.

En el complemento, una jugada bárbara por derecha de Vélez fue mal terminada por Fernández, que solo frente al arco la mandó afuera. Con Vombergar ausente en ataque, San Lorenzo seguía padeciendo la rapidez de su rival, hasta que reaccionó y Cuello pudo igualar el trámite de cabeza tras un corner. Enseguida, Marchiori tuvo un atajadón ante un sablazo del muy participativo Irala. El Ciclón se recomponía y dominaba. Pero Romero y el ingresado Carrizo metieron al Fortín en cuartos de final y liquidaron el sueño azulgrana.



Estadio: Independiente.

Arbitro: Fernando Rapaliini.

Goles: 10m Ordóñez (V); 62m Cuello
(SL), 82m B. Romero (V), 92m Carrizo (V).

Cambios: 34m S. Sosa por Remedi
(SL); 46m Báez por Braida (SL), 58m N.

Barrios por Leguizamón (SL), 66m M.

Pellegrini por T. Fernández (V), Santos
por Pizzini (V) y Guidara por J. Garcia
(V), 79m Carrizo por Aquino (V), 80m

Bustos por Vombergar (SL) y Bruera por
Cuello (SL), 88m Pernicone por B.

Romero (V).



Cuello grita el primer gol velezano ante la impotencia de Romaña. I ret

Manchester City aceptó la oferta por Julián Alvarez

# Araña en el Atlético del Cholo

Julián Alvarez jugará en Atlético Madrid: el Manchester City aceptó la oferta de 75 millones de euros y otros 20 en variables, por lo que el delantero de la Selección Argentina iniciará una nueva aventu-

ra en su exitosa carrera. Bajo las órdenes de Diego Simeone, el ex River tendrá más protagonismo y minutos que bajo la conducción de Pep Guardiola, quien lo tenía relegado en el conjunto inglés. Además estará por primera vez en

Julián viene de tener un flojo desempeño en París 2024.

I A

un club que no figura entre los favoritos de su país a la hora de los títulos.

El Aleti venía siguiendo al cordobés de 24 años desde hace tiempo, pero en las últimas horas realizó la oferta formal: 75 millones de euros (cinco más de lo que pedía el City), más 20 millones de variables, lo que fue aceptado por los ingleses y le dieron vía libre al argentino para que termine de cerrar su traspaso. Se espera que, por el mecanismo de solidaridad entre clubes, River se quede con cerca de 3 millones por la transferencia.

Alvarez y su representante Fernando Hidalgo ya tienen el contrato en mano: le ofrecen un vínculo por cinco años e incluye también el 100% de los derechos de imagen, mejorando la oferta inicial para competirle a la del Paris Saint-Germain de Francia, que había seducido al "Araña" con un salario de 10 millones anuales, según trascendió.

# Opinión Por Vito Amalfitano

## El "guiño" de Gallardo

Siempre se puede ser más grande. Y siempre se puede afrontar un nuevo desafío. Para los elegidos es así. Y Marcelo Gallardo es uno de ellos, capaz de encarar nuevas metas incluso donde las alcanzó prácticamente todas.

Para las nuevas generaciones es el hombre más importante de la historia de River.
Para las anteriores, o los muy
respetuosos de la historia,
puede aparecer detrás de Ángel Amadeo Labruna. Pero
nadie duda del predicamento
de Gallardo y de la aceptación unánime para que ayer y
hoy se haga acreedor de "las
llaves del club".

A Gallardo, todo lo que es de Gallardo. A los dirigentes, todo lo que es de los dirigentes. En este caso, el de la vuelta del entrenador más exitoso de River, los directivos hicieron del defecto una virtud y de una crisis, un gran acontecimiento. Fueron hábiles para administrar el conflicto y la salida de Demichelis, a tal punto que transformaron una jornada caliente en una noche romántica y un despido en un homenaje.

Hasta ahí, todos
de acuerdo. Lo que
significa el Muñeco. La
astucia de la dirigencia. Pero
no está bien que se tape lo
evidente, aunque se trate del
"Gran DT". Aunque hablemos
de directivos que, a la luz de
los acontecimientos, manejaron bien la crisis. Lo evidente
es que ni uno ni otros obraron
bien. Y que lo que se critica en
otros clubes no se debe obviar
en este caso.

A nadie escapa, a esta altura del partido y aunque hayan demorado la asunción diez días, que antes del despido de Demichelis hubo conversaciones, directas o indirectas, con Marcelo Gallardo. Es difícil negar que haya habido un "guiño". Y, aunque sea contrafáctico, hasta resulta improbable que la decisión haya sido tan rápida con el despido del técnico saliente si no hubiera existido ese "guiño".

Pues si eso se critica en cualquier caso en el fútbol argentino, y hasta internacional, ¿por qué no se dice en este caso? Gallardo no estuvo bien. Abrió puertas, de alguna manera, con un colega trabajando. Jaqueado, sí, pero aún en funciones. No estuvo bien y punto. Sea Gallardo o quien sea. Podrá ser el mejor. Intocable, no.

## Hoy

## La agenda argentina

A las 4:30, kayak-500 metros (clasificación): Brenda Rojas. A las 4:46, taekwondo-58 kilos (octavos): Lucas Guzmán. A las 5:40, kayak-1.000 metros (clasificación): Agustín Vernice.



A las 7:03, vela-kite (regatas 7 a 11): María Turienzo (13° de 20) A las 9, Leonas vs. Países Bajos (semis). A las 9:43, velamulticasco (carrera por medalla): Mateo Majdalani y Eugenia Bosco (2º de 19).

#### Larregina

## "Di todo lo que tenía"

El bonarense Elián Larregina (foto) cerró su excelente participación olímpica con un sexto puesto en su serie de semifinales de los 400 metros libres y un 17° en la general que lo convirtieron en el primer argentino en disputar una semifinal de atletismo de pista desde los Juegos de Atlanta 1996. "La verdad que muy contento por esta carrera. Di todo lo que tenía, no tenía más. Disfrutar de poder estar en un Juego Olímpico que no es poca cosa", declaró el velocista



nacido en el partido de Suipacha a TyC Sports. Larregina había logrado meterse en las semis de los 400 metros tras ganar su repechaje y, ayer, hizo un tiempo de 45s02/1000, que le alcanzó para ser sexto pero no para quedar entre los tres mejores de su serie, que pasaron a las finales. El corte para llegar a la carrera por medallas fueron los 44s41/1000 marcados por el nigeriano Samuel Ogazi. Por su parte, el jinete José María Larroca, con su caballo Finn Lente, cerró su quinta participación olímpica con un 25º puesto en la final de saltos individuales.

Los Juegos Olímpicos modernos tienen un nuevo hombre récord. Es de Cuba, se llama Mijaín López y ayer logró nada menos que su quinta medalla de oro en lucha grecorromana. Pero gigante detalle: lo hizo por quinto Juego consecutivo, siendo el primer atleta que logra semejante seguidilla en citas diferentes, no importa la disciplina.

López, a punto de cumplir 42 años, se proclamó ganador en la categoría de 130 kilos al derrotar por 6-0 al chileno de origen cubano Yasmani Acosta, amigo suyo y compañero de entrenamientos en el pasado.

"Hoy se cumplió un sueño. Fue una final bonita, histórica, en la que dos cubanos se enfrentaron por primera vez una final de lucha. Me siento contento y orgulloso de ser cubano (...) de haber llevado esas medallas a Cuba", declaró posteriormente Mijaín quien, al terminar el combate y ser declarado ganador, realizó su clásico y esperado festejo, yendo a buscar a su entrenador (Raúl Trujillo, otro emblema de la disciplina) y derribándolo sobre la arena.

El triunfo de López no tiene comparación en la era contemporánea de los deportes olímpicos. Ni siquiera leyendas como el velocista jamaiquino Usain Bolt o el nadador estadounidense Michael Phelps alcanzaron los cinco oros en una misma disciplina en Juegos distintos. Con cuatro oros consecutivos en la misma especialidad también figuran los estadounidenses Carl Lewis (salto de longitud) y Alfred Oerter (lanzamiento de disco), el danés Paul Elvstrom (vela) y la japonesa Kaori Icho (lucha).

El cubano tuvo el apoyo de casi todo el público del Arena Campo de Marte, que le recibió con una ruidosa ovación y, como venía sucediendo en los combates anteriores, coreó repetidamente "López, López", con la ilusión de presenciar en directo el establecimiento de un hito que seguramente perdurará durante mucho tiempo.

Tampoco se lo quiso perder el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien asistió al combate y entregó las medallas en la tan especial noche parisina.

Tamaña ocasión sirvió además como retiro de Mijaín. Con el oro ya asegurado, se dirigió al centro de la arena, lo besó y procedió a sacarse su calzado, que dejó allí, un gesto tradicional de los luchadores tras su último combate.

"Las zapatillas que me llevaron a tener este resultado se quedaron donde tenían que quedarse, en el colchón", expresó luego el gigante de 1,97 metro nacido en el pequeño pueblo de Herradura, campeón olímpico en 2008, 2012, 2016, 2021 y 2024. Un crack.

El luchador marcó un record único en la historia olímpica

# Ni Bolt ni Phelos: el cubano Mijain

López, de 41 años, ganó el oro por quinto Juego consecutivo. Nunca nadie había logrado esa racha, no importa la disciplina.



Mijaín y su tan clásico como simpático festejo olímpico con su entrenador.

La boxeadora argelina ganó su semi y peleará por el oro

# Y pegue, Imane Khelif, pegue

La boxeadora argelina Imane Khelif se sobrepuso a todo el odio recibido por estos días y sigue haciendo historia en París 2024. Ayer derrotó a la tailandesa Janjaem Suwannapheng por decisión unánime (5-0) y se clasificó a la final olímpica de hasta 66 kilos del boxeo femenino. La pelea por el oro será el viernes, desde las 17:51 (hora argentina), ante la china Liu Yang, quien se impuso a la taiwanesa Bien Chin Chen por 4-1.

Khelif ha sido objeto de una campaña de odio y fake news contra su participación en los Juegos por parte de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), organismo inhabilitado por el COI por sus irregularidades. La argelina y la taiwanesa Lin Yu-ting fueron suspendidas por la IBA en los campeonatos del mun-

do de 2023, alegando que no habían superado unas pruebas de elegibilidad de género, exámenes que la IBA no ha especificado ni presentado. Pero ambas han participado sin incidencias durante toda su carrera en decenas de competiciones femeninas, incluyendo los Juegos de Tokio 2021.

Antes de la semifinal, Khelif ganó su primer combate por abandono de la italiana Angela Carini y el segundo por unanimidad a la húngara Anna Luca Hamori.



Imane se saca toda la bronca tras el triunfo.

AFP

Enfrentan a sus viejas conocidas, las neerlandesas

# Las Leonas van por la final

Las Leonas enfrentarán hoy a Países Bajos por un lugar en la final del hockey sobre césped de los Juegos Olímpicos de París 2024. El partido, un clásico de la disciplina, arrancará a las 9 y será televisado por la TV Pública, TyC Sports, DSports y Claro Sports (en Youtube, con los excelentes comentarios de "Cachito" Vigil). De ganar, se asegurarán una medalla, la sexta de su historia olímpica, y jugarán por la de oro el viernes desde las 15. De perder, buscarán el bronce ese mismo día, pero a las 9.

Las argentinas vienen de eliminar a Alemania el lunes pasado en un partido tan duro como emotivo, en el que consiguieron el empate 1 a 1 con un tanto de la goleadora Julieta Jankunas faltando solo un minuto y medio para el final y se impusieron en los penales australianos con la arquera Cristina Cosentino como gran heroína.

En esa definición, Cosentino atajó tres penales y obligó a rematar desviado el restante en la definición del pleito tras el

tiempo regular. Las Leonas intentarán asegurarle una medalla al deporte argentino, repitiendo un logro que viene dándose a lo largo de este siglo: consiguieron la de plata en Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2021, y la de bronce

en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Las neerlandesas son las grandes dominadoras del hockey femenino y llegan como favoritas. Se quedaron con la medalla dorada en tres de las últimas cuatro ediciones de los Juegos y derrotaron a Las Leonas en siete de las ocho ocasiones olímpicas en las que se enfrentaron. En su camino a las semifinales, arrasaron en la fase de grupos (6-2 a Francia, 2-1 a Alemania, 3-0 a China, 3-1 a Bélgica y 5-1 a Japón) mientras que en los cuartos de final vencieron 3-1 a Gran Bretaña. Como gran figura cuentan con la goleadora del torneo, Yibbi Jansen, quien lleva siete gritos, aunque cuatro fueron en el debut ante las locales.

Por el lado argentino, en la fase de grupos, el equipo dirigido por Fernando Ferrara se clasificó en el

segundo lugar, ya que le ganó a Estados Unidos (4-1), Sudáfrica (4-2), España (2-1) y Gran Bretaña (3-0), pero empató 3-3 frente a



Eugenia Trinchinetti Ileva la bocha vs. Alemania.

misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol (+10 contra +9). La goleadora argentina es la especialista en córner corto Agustina Gorzelany, con cinco, secundada por Jankunas, con tres.

Australia, que finalizó con la

El último antecedente entre ambos seleccionados no es favorable para las nuestras. En diciembre de 2023 se enfrentaron en el cierre de la FIH Pro League en Santiago del Estero y el resultado final quedó para los libros de historia ya que Países Bajos vapuleó a las Leonas con un aplastante 7 a 1, siendo la peor derrota de su historia.

Ahora, en la capital francesa y en el marco de una semifinal olímpica, las argentinas tienen su oportunidad de desquitarse de aquella caída e ir por la medalla para la Argentina luego de la que consiguió José "Maligno" Torres en BMX freestyle.

La otra semifinal la jugarán desde las 14 Bélgica y China, que dio uno de los grandes golpes de la competencia al derrotar 3-2 a Australia en cuartos.

Hasta ahora, la única presea de la delegación albiceleste en los Juegos es la del biker cordobés José "Maligno" Torres. Las chances de medalla van por tierra (o césped) y por mar

# Hoy puede ser un gran día para nuestro deporte

La dupla argentina de Vela Nacra 17 compuesta por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco completó ayer sus últimas tres regatas tras salir 1º, 2º y 12º y clasificó segunda en la tabla general para la final de hoy a las 9:43. Es decir, la famosa "medal race", donde intentarán asegurarse una medalla e incluso ir por la de oro.

Luego de las 12 regatas que se disputaron en estos cuatro días en la Marina de Marsella, los líderes son los italianos y vigentes campeones olímpicos Ruggero Tita y Caterina Banti con 27 puntos, seguidos de Majdalani-Bosco con 41. El último lugar del podio lo comparten los neozelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson junto a los británicos John Gimson y Anna Burnet, con 47 unidades cada uno.

Para la medal race de hoy (TV Pública y TyC Sports) clasificaron las 10 mejores parejas de la tabla general. Si bien los argentinos la tienen complicada para quedarse con la de oro (deben ganar la carrera y que los italianos terminen octavos o peor), están bien posicionados para quedarse con la plata o el bronce.

El sistema de puntuación de esta categoría, también denominada multicasco mixto, está basado en el orden de llegada de los competidores en las regatas y en la medal race. El primer lugar suma 1 punto,

La dupla argentina llega segunda a la carrera definitiva

# Majdalani y Bosco, por la medalla en vela



Majdalani y Bosco fueron podio en siete de las 12 regatas.

el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente. Existe un descarte de puntos, que consiste en que a cada dupla se le elimina la peor regata que haya hecho, en un intento de mitigar una mala actuación por cuestiones externas, como las condiciones climáticas. Por ejemplo, si una dupla salió 1º, 2º, 5º y 10º, tendrá entonces 8 puntos (1+2+5), pues puede descartar esos 10 de su peor actuación. En el caso de Majdalani y Bosco, se descartó la última regata (12º). En las otras fueron 2º, 2°, 5°, 10°, 6°, 6°, 3°, 2°, 2°, 1° y 2°.

En la regata final de hoy, lo primero a destacar es que los puntos cuentan doble: el primero suma 2 puntos, el segundo suma 4, y así. Además, no son descartables.

Vale recordar que Argentina tiene 10 medallas olímpicas de vela a lo largo de su historia (una de oro, 4 de plata y 5 de bronce). La única dorada la ganaron Santiago Lange y Cecilia Carranza en Rio 2016, justamente en Nacra 17, la misma categoría de Majdalani y Bosco.

La dupla Majdalani-Bosco comenzó en 2017. En su palmarés se destacan la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019 y la de oro en Santiago 2023. También fueron plata en la Copa Brasıl 2018 y en la Semana Olímpica Francesa 2023.

1 AFP

### Por Pablo Amalfitano

El tenis argentino sigue en alerta: dos jugadoras fueron suspendidas por corrupción en el marco del arreglo de partidos. Se trata de Sofía Luini y Melina Ferrero, ambas de 31 años, las dos primeras mujeres que recibieron una sanción por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el órgano creado en 2007 para salvaguardar la integridad del deporte en todo el mundo.

Con estos dos nuevos casos Argentina acumula nada menos que ocho tenistas castigados por implicancia en temas de corrupción, una cifra que lo coloca en el segundo puesto a escala internacional entre los países con mayor cantidad de sancionados, después de Francia.

Las dos nuevas sanciones tienen relación directa con un caso
penal, concluido de manera reciente, que involucra a una unidad de arreglo de partidos en Bélgica. La causa, cuya magnitud sigue dejando coletazos con más
sanciones, fue resuelta tras una
colaboración conjunta entre la
ITIA y las autoridades belgas, una
investigación que condujo a una
sentencia de prisión de cinco años
para el líder de la mafia, llamado
Grigor Sargsyan.

Luini, quien llegara a ser la 492ª singlista del ranking WTA en 2014, impugnó los 24 cargos que dispuso en su contra de la ITIA, todos relacionados con seis partidos que tuvieron lugar en 2017 y 2018. Las acusaciones incluían facilitar apuestas, manipular el desarrollo de los partidos, aceptar dinero por no dar el máximo esfuerzo deportivo y no informar enfoques corruptos.

El 15 de mayo pasado hubo una audiencia por videoconferencia, a cargo de Diana Tesic, la Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente que confirmó 22 cargos en su contra y le impuso la suspensión de siete años y una multa de 30 mil dólares. La de Luini representa la segunda mayor sanción para un tenista argentino en casos de corrupción detrás de la de Franco Feitt, suspendido de por vida en 2021.

La última aparición profesional de Luini en el ámbito internacional fue en septiembre de 2022, en un ITF de 15 mil dólares en premios disputado en Eldorado, Misiones. A finales de ese mismo año se consagró en las finales del Interclubes de Primera de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) como parte del equipo de San Lorenzo de Almagro, club en el que suele tener vida activa César Francis, nada menos que el Secretario Administrativo del ente que rige el tenis a nivel nacional. Con la camiseta del Ciclón había ganado, en 2019, el tricampeonato en un equipo de lujo conformado por jugadoras como Nadia PoJugadoras suspendidas y multadas por arreglo de partidos

# Dos sanciones más y contando

Argentina es el país con la segunda mayor cantidad de castigados en temas de corrupción. La estrategia de la AAT, en deuda.



Sofía Luini, 492ª en 2014, sancionada con siete años de suspensión.

AT

doroska, Guillermina Naya, Catalina Pella, Jazmín Ortenzi, Julieta Estable y la propia Melina Ferrero.

La temporada anterior llegó a jugar, invitada por la organización, nada menos que la qualy del Argentina Open femenino, el torneo más relevante del país. También fue asidua jugadora y ganadora de los torneos de Haciendo Tenis, que corresponden al circuito profesional del país y son producidos por la AAT, con premios en moneda local y puntos para el ranking nacional.

Desde hace un tiempo se dedica al pádel profesional con cierto nivel. En abril de esta temporada, por caso, actuó en el FIP Rise de Buenos Aires disputado en el Lasaigues Pádel de Canning, que otorgaba wild cards al Premier Pádel de Mar del Plata, el evento internacional más importante en territorio argentino -cayó en la primera ronda, en pareja con Sol Capello-. Su sanción por arreglo de partidos caducará el 22 de julio de 2031.

Ferrero, quien llegara a ubicarse como la 731<sup>ª</sup> del ranking WTA en singles en 2015, accionó de manera diferente. No respondió a los 12 cargos que se confirmaron

en su contra, vinculados con tres partidos entre 2017 y 2018, por lo que la ITIA considera que admitió la responsabilidad y accedió a las sanciones: tres temporadas de suspensión y una multa de 15 mil dólares, un castigo también confirmado en la audiencia de mayo.

Su caso también está vinculado a facilitar apuestas, manipular el

rrero implica la prohibición para jugar, entrenar o asistir a cualquier certamen de tenis autorizado por los siete poderes del tenis que son miembro de la ITIA: la ATP, la ITF, la WTA, Tennis Australia, La Federación Francesa de Tenis (FFT), Wimbledon y la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA).

Argentina tiene un flagelo del que no puede vanagloriarse con ocho suspensiones desde 2018.

A razón de más de una sanción por temporada.

devenir de los partidos, aceptar dinero por no entregar el máximo esfuerzo deportivo y no informar intentos de soborno. También con buena frecuencia en los Haciendo Tenis, la última aparición de calibre internacional que registra fue cinco años atrás, en 2019, en un ITF de 15 mil dólares en premios desarrollado en Obras. Licenciada en relaciones internacionales, ahora está radicada en Barcelona. Su sanción finalizará el 22 de julio de 2027.

La suspensión de Luini y de Fe-

## Argentina, en deuda

Con una histórica presencia internacional entre las potencias del tenis, Argentina tiene un flagelo del que no puede vanagloriarse: con ocho suspensiones entre 2018 y 2024, es el segundo país con mayor cantidad de jugadores castigados por implicancia en temas de arreglo de partidos. A razón de más de una sanción por temporada, habrá muchas más, con varias investigaciones en curso.

Antes de Luini y Ferrero, quedaron manchados seis varones: los primeros tres, en 2018, fueron Nicolás Kicker (tres años; reducida a dos años y ocho meses; "tengo una segunda oportunidad"), Patricio Heras (tres años) y Federico Coria (dos meses por no denunciar un intento de soborno); en 2021 cayeron Franco Feitt (marginado de por vida) y Nicolás Arreche (le dieron cuatro años); y en mayo de este año fue castigado Agustín Torre (cinco años; implicado también como intermediario entre mafias y colegas).

Las mafias de las apuestas operan con suma libertad en el micromundo del tenis y, si bien son perseguidas por la ITIA, consiguen que los principales perjudicados sean los propios jugadores en un deporte marcado por la desigualdad económica, con una diferencia abismal de premios entre los pocos que pueden vivir del tenis y una gran mayoría que vive el día a día.

En febrero de 2019, después de las primeras tres sanciones, los máximos dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), el presidente Agustín Calleri y el vicepresidente Mariano Zabaleta, brindaron una rueda de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club para explicar cómo ayudarían a arradicar el problema y a concientizar a los más chicos para no caer en las tentaciones del dinero fácil. El tema ya comenzaba a representar una preocupación a nivel nacional.

Zabaleta se había reunido en Buenos Aires, días antes, con representantes de la ITIA -entonces llamada Unidad de Integridad del Tenis (TIU)- para diagramar un protocolo que impulsara la desaparición de la epidemia de las apuestas y capacitar a los jóvenes en el paso al profesionalismo. "Desde la TIU proponen que los pibes denuncien cuando reciben ofertas de arreglos, pero a ninguno le gusta estar en esa situación. Entonces empezaron a meter árbitros y directores de torneos para que hagan las denuncias", decía, en aquel momento, el extenista tandilense.

Y agregaba: "Hay que educar a los chicos para que puedan reaccionar. Como parte de la Asociación tenemos que estar mucho más presentes y matarnos para que, en la parte económica, los chicos estén más cubiertos y no estén tan desprotegidos". Calleri, por otro lado, sostenía: "Hay que explicarles a los chicos qué pasa cuando uno se mete en ese mundo. Son mafias. Tenemos que empezar a trabajar para evitar este tipo de cosas. Queremos que los chicos sean conscientes de qué puede pasar si entran en

pamalfitano@pagina12.com.ar



Cultura & Espectáculos

I DISCOS

Estelares en vivo

La guitarra de Gardel

Al gusto de Sturzenegger

# El salto de Darwin

# Road movie teatral



Rada Tilly

Con menos estrenos que el año pasado –en 2023 fueron siete y en 2024 serán cuatro obras–, se puso en marcha TNC Produce en el País, el programa federal impulsado por el Teatro Nacional Cervantes. En ese marco se estrenó en Chubut la obra de Sergio Blanco, con dirección de Silvia Araújo. Una puesta atravesada por el viaje y por el duelo, y donde "vivos y muertos comparten el mismo territorio".

# Fistore -

Fito Páez anunció un nuevo show en el Movistar Arena para el jueves 12 de diciembre en el que va a celebrar los 40 años de Del 63 y los 30 de Circo Beat. El músico también agregó nuevas fechas en Santa Fe y Córdoba. La cita en Rosario es el 30 de noviembre en la ex Rural, mientras que el show en la capital cordobesa está programado para el 4 de diciembre en el Quality Arena. El tour PAEZ 4030 comenzará el 6 y 8 de noviembre en el Antel Arena de Montevideo, seguido por cuatro shows en el Movistar Arena.

### Por Laura Gómez

Con menos estrenos que el año pasado -en 2023 fueron siete y en 2024 serán cuatro obras- se puso en marcha TNC Produce en el País, el programa federal impulsado por el Teatro Nacional Cervantes. Acaba de estrenarse en Rada Tilly (Chubut) El salto de Darwin, pieza escrita por el dramaturgo francouruguayo Sergio Blanco con dirección de Silvia Araújo que explora el duelo a partir de la travesía alucinada de una familia para cumplir el deseo póstumo del hijo: arrojar sus cenizas en los confines de la Patagonia. La propuesta se suma a la que se estrenó el 4 de julio en Salta: Como espuma de corso berreta, escrita y dirigida por Natalia Aparicio.

La convocatoria 2023 del TNC incluía un listado de textos dramáticos pensados para cada región: entre las obras contemporáneas de autores extranjeros para la Patagonia figuraba El salto de Darwin. En diálogo con Páginai 12, Araújo cuenta que le interesó particularmente el tono corrosivo de la obra. Ella armó un equipo para encarar la puesta -Génesis Torres (asistencia de dirección), Matías González (iluminación y sonido), Alfaro Valente (vestuario) y Manuel Barros (diseño de imágenes)-, la propuesta quedó seleccionada y empezaron a trabajar en el Centro Cultural Rada Tilly. En abril realizaron las audiciones junto a Alejandro Bontas (productor ejecutivo del TNC) y el elenco quedó integrado por artistas locales: Marcelo Vázquez, Patricia El salto de Darwin, en el marco del programa TNC Produce en el País

La pieza escrita por el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco, con dirección de Silvia Araújo, explora el duelo a partir de la travesía alucinada de una familia.

dictadura es "Nunca Más". La dictadura se piensa en términos de clausura para que no se repitan enfrentamientos, muertes y desapariciones, mientras que la guerra se evoca bajo la idea de repetición y reincidencia, no como un cierre. Quizás porque el duelo aún no está elaborado, como el de la familia de la obra. El punto de partida para pensar toda la puesta fue, justamente, el duelo como matriz de producción de sentido.

Otra premisa clave fue la transformación, tanto de los personajes como del espacio. "Ese eje orientó la búsqueda de inestabilidad y desequilibrio en la construcción de las escenas. En este sentido, el intertexto de Darwin que aparece en la obra, en consonancia con el personaje de Kassandra, nos abrió una interesante hipótesis de trabajo. Esa transformación fue central en la organización del espacio, que comienza como un camping para ir transformándose paulatinamente en otra cosa". La puesta explora tamde un programa federal como el TNC Produce, la directora señala que "contar en nuestra ciudad con el apoyo integral del TNC y la coproducción de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly es, realmente, invaluable", ya que "este tipo de políticas teatrales públicas son fundamentales para visibilizar, fomentar y fortalecer la construcción de las identidades teatrales en nuestros territorios, sobre todo en momentos como éste de desguace del Estado, a través del avance de un plan masivo de recortes y despidos en el ámbito público".

#### Reflexiones del autor

El autor Sergio Blanco definió

alguna vez El salto de Darwin como "un texto de reconciliación con la experiencia lingüística" porque, de algún modo, hizo allí las paces con su lengua materna. El dramaturgo reflexiona sobre el tema: "escribir es una manera de relacionarse con la lengua, crear un vínculo con las palabras que es el material con el cual uno trabaja. Cuando escribí El salto de Darwin yo venía de escribir una serie de textos que hablaban del fin del lenguaje y, a medida que las piezas avanzaban, el lenguaje se iba desarticulando, dañando o deconstruyendo hasta terminar por volverlo algo incomprensible. Se trataba de formas de escritura que eran muy violentas con la lengua. En un momento me alejé tanto del lenguaje que hasta escribí todo un texto en inglés que se llama Kassandra –a fines de agosto en el Teatro Colón de Buenos Aires se estrenará una ópera compuesta a partir de este texto-. Todo ese período de escritura demostraba un malestar notorio con la lengua. Fue recién cuando escribí El salto de Darwin que pude volver a un vínculo apaciguado con el lenguaje, ya que es un texto donde las palabras vuelven a habitar a los personajes, el espanol vuelve a contener sus historias y la lengua los construye como sujetos. Es por eso que hablo de reconciliación lingüística: en esta obra de alguna manera hago las paces con el castellano. Y por eso el tema principal de la pieza es la celebración del fin de

la guerra, la condena del combate bélico y la ridiculización de la contienda militar. El salto de Darwin es un texto que festeja la paz.

-Se define la obra como una road movie teatral, ¿qué tipo de desafíos plantea a los efectos de la puesta?

-En esta obra quería hablar del viaje y de esa necesidad que tenemos lo seres humanos de desplazarnos continuamente; por eso elegí el formato del road movie en donde todo gira siempre en torno al asunto del viaje. Hay algo que sucede frecuentemente en este género y es el desencadenamiento de un doble movimiento que me resulta fascinante: el deseo de irse como Moisés en busca de una tierra prometida y, a su vez, el deseo de querer regresar al lugar de partida como Ulises. Es una paradoja en la que conviven el judío errante y el griego navegante. Y si hay algo que muestra todo esto de forma clara es la estructura narrativa de los road movie en donde los personajes al inicio siempre se

o Troya. Cuando me puse a trabajar con las Malvinas, descubrí que son un punto clave en el famoso viaje que Darwin hace a mediados del siglo XIX: unos meses antes de llegar a las islas, él realiza una escala de varios días en Montevideo donde recibe de Inglaterra el segundo volumen de Principles of Geology de Lyell. Allí Darwin leerá por primera vez la palabra evolución empleada en su sentido transformista. Lo increíble de esta historia es que la lectura de ese texto junto a sus observaciones en los alrededores de Montevideo y las Malvinas es lo que lo conducirá hacia la idea de la evolución y transmutación de las especies. Fue así como decidí que junto al tema de la guerra también hablaría de Darwin y de uno de los aspectos que más me fascinan de su pensamiento: su profundo humanismo a la hora de estudiar los comportamientos humanos. Darwin considera que el ser humano es quien detiene la anti-

"Las Malvinas me llevaron a Darwin y Darwin me llevó al viaje de una familia que decide ir a esparcir las cenizas de su hijo." Blanco

Soto Giménez, Gonzalo Dato, Agustina Fernández Pérez, Alejandro Plaza y Nahuel Araujo.

-¿Cuáles fueron los ejes que guiaron la puesta?

-Dos ideas fueron centrales: el duelo y la transformación. La obra se desarrolla en ese umbral en que vivos y muertos comparten un mismo territorio, una misma vivencia y un mismo viaje. El duelo desgarra el tiempo de los vivos, lo tensa y lo implosiona. Duelo como dolor y como pérdida: se pierde la vida del hijo de esta familia en el campo de batalla, pero también se pierden las Islas Malvinas. Son las "hermanitas perdidas" de la historia argentina. Si como afirma Jelin cada visión sobre el pasado implica una visión sobre el futuro, la pregunta que surge es por qué en el caso de la guerra de Malvinas la consigna es "volveremos" mientras que en la

bién una dimensión revisada en los últimos tiempos: la construcción de masculinidades. Araújo cita una frase de Carlos Gamerro, quien sostiene que "en el servicio militar y en la guerra no se hacen hombres –se deshacen, y con las partes se arma un soldado", y piensa esa "forma hegemónica de masculinidad como una categoría estática, universal, ahistórica, inevitable e inamovible". A su vez, alude a la Iglesia y las Fuerzas Armadas como "ejemplos de instituciones que construyen, sostienen y promueven modelos concretos de masculinidad" y destaca: "El personaje de Kassandra llega para desestabilizar todas las construcciones instituyentes de familia, género, lengua, nacionalidad y, al mismo tiempo, dinamizar las transformaciones de todos los personajes de la obra".

En relación a la importancia

van buscando un mundo mejor -una tierra prometida-, pero lue- de los más aptos y la eliminación go quieren regresar al punto de partida. Esto supone muchos desafíos dramáticos en lo que respecta al ritmo y la velocidad del relato, pero sobre todo a la interpretación, porque los personajes están habitados permanentemente por este movimiento contradictorio de huida y regreso.

"El duelo y la transformación. La obra

se desarrolla en ese umbral en que vivos y

muertos comparten un mismo territorio." Araújo

-¿Qué recordás del momento de escritura de esta pieza? ¿Qué razones te impulsaban y qué necesitabas contar?

-Cuando me senté a escribir esta obra quería hablar de la guerra. Y elegí hablar de Malvinas porque mi infancia estuvo muy marcada por esta guerra, ya que fue muy próxima geográficamente. Pero en el fondo, como digo en una de las didascalias del texto, también podría tratarse de Saigón, Kosovo, Kabul, Bagdad

gua ley selectiva -la del triunfo de los más débiles—, para establecer en su lugar un sistema de conductas antiselectivas y solidarias de entreayuda y protección que constituyen el corazón mismo de la civilización. La guerra me llevó a las Malvinas, las Malvinas me llevaron a Darwin y Darwin me llevó al viaje de una familia que decide ir a esparcir las cenizas de su hijo muerto en la guerra...

-¿Cómo fue tu experiencia con las puestas y qué pensás de este abordaje que no será en Capital Federal sino en Rada Tilly, en el marco de un programa federal?

-La obra se montó en Uruguay en España y las experiencias fueron excelentes. En ambos lugares tuvo mucho éxito porque toca temas como la guerra o las



La obra teatral fue montada en el Centro Cultural Rada Tilly (Chubut).

Gentileza Gustavo Gorrini

violencias intrafamiliares, que son universales. Si bien hay un amor profundo entre los miembros de esa familia, el amor desencadena aspectos complejos, intensos y hasta monstruosos. El salto de Darwin pinta el claroscu-

ro de los seres humanos, que somos hermosos y horrorosos a la vez. Lo bello es feo y lo feo es bello, dicen las brujas de Macbeth. Y a mí esto me resulta muy interesante. La complejidad que existe en el seno de esta familia

también existe en todas las comunidades de personas que deciden organizarse para vivir juntas. Es algo vinculado a la especie humana: en algunos momentos fuimos capaces de lo mejor, pero al mismo tiempo también fuimos

capaces de lo peor. Es verdad que somos una maravilla capaz de levantar Notre Dame, Chichén Itzá o Lascaux, de escribir el Martín Fierro o de crear un instrumento como el clave, pero en muchos aspectos también hemos

ción siempre hay prodigio.

de Natalia Aparicio.

La propuesta en

Chubut se suma a

la que se estrenó el 4

de julio en Salta: Como

espuma de corso berreta,

El salto de Darwin podrá verse viernes y sábados a las 21 en el Centro Cultural Rada Tilly (Av. Almirante Brown Nº 438) hasta el 28 de septiembre.



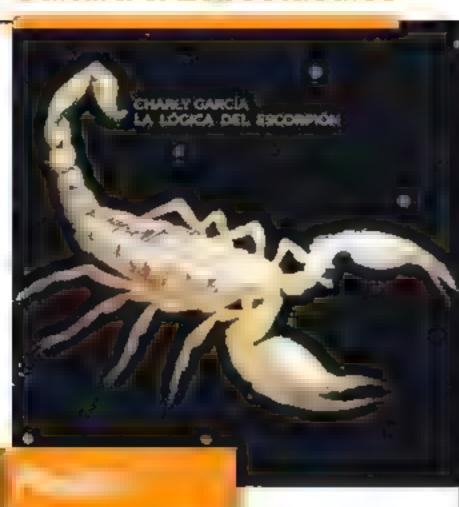

## La lógica de Charly García

Tras varios meses de idas y vueltas, Charly García anunció que en septiembre se publicará La lógica del escorpión. A través de una publicación en sus redes, el artista compartió la portada, donde se ve un escorpión dorado sobre un cielo nocturno, en referencia a la constelación de estrellas.

La portada estuvo a cargo de la escenógrafa Renata Schussheim y el diseñador Martín Gorricho, quien compartió la tapa del sucesor de Random (2017) y expresó: "¿Cómo es que termino escuchando este próximo disco con el mismísimo Charly, en su Kcasa? Mostrándole ideas, bocetos, maquetas. No se me ocurre cómo decirlo de manera menos cursi y obvia, pero jqué sueño hecho realidad es todo esto!". El diseñador señaló que su participación fue gracias a la invitación de Schussheim. "Ella fue quien vino a mi con su cabeza llena de estos personajes nocturnos, mágicos, peligrosos, confiando en que yo pudiera convertir ese universo de ideas en un disco", apuntó.

Los Abuelos de la Nada, 1982. Una revolución en el rock argentino de comienzos de los '80. Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Polo Corbella fueron la "estrella de seis puntas" que dejó clásicos inoxidables como "Ir a más", "Tristeza de la ciudad", "No te enamores nunca de aquel marinero bengalí", "En la cama o en el suelo" y, claro, el megahit "Sin gamulán". Pasan los años y no envejece ni un poco.



## Por Eduardo Fabregat

Habrá que decirlo otra vez: Manuel Moretti dejó grabada para la posteridad una frase con la que es difícil no identificarse. "Les di mi vida a las canciones, y no me arrepiento", canta en "Melancolía", y el coro que atruena el Luna Park demuestra que son miles las almas que suscriben. Esas mágicas canciones, el disco que Estelares acaba de subir a plataformas, sirve como prueba de esa identificación y también del notable resultado que produjo esa decisión vital, un formidable compendio de canciones de todas las épocas que certifica el valor de la banda platense en el largo devenir del rock argentino.

El 1º de diciembre de 2023, la orquesta que encabezan Moretti, el guitarrista Víctor Bertamoni y el bajista Pablo Silvera, ampliada y enriquecida por Javier Miranda (batería), Eduardo Minervino (teclados), Guillermo Harrington y Martín "Tucán" Bosa (guitarra y coros) se dio un gusto grande. Es que Estelares ya experimentó el calor popular en varias salas distinguidas, pero el templo del Bajo siempre tiene un sabor especial. Y por supuesto, la canción que abrió aquella fiesta y este registro no podía ser otra que "De la Hoya", inicio de una poderosa cabalgata por todas las épocas del grupo.

¿Cómo no rendirse ante la sintonía fina de Manuel y sus compañeros para la melodía inolvidable? ¿Cómo evitar el lugar común de señalar que Estelares gana por

Por supuesto, la canción que abrió aquella fiesta y este registro no podía ser otra que "De la Hoya", del disco Ardimos.

nocaut? De allí al épico cierre de "Ardimos", también de aquel emblemático disco de 2003, el grupo totaliza 26 canciones que provocan un coro inmediato, hasta el asombro de cuántas cosas ya ha dejado impresas en la memoria y el corazón. En vivo en el Luna Park -que puede ser disfrutado a pleno en el apartado "Especiales de rock nacional" de la plataforma Flowentrega vibrantes versiones de páginas perfectas como "Un show", "Cristal", "Alas rotas", "Un día perfecto" (y el Luna se viene abajo), "Aire", "Aleluya" o "Las trémulas canciones", incluso el rescate de la lejana "20 de noviembre", del debut de 1996.

Manu canta y vive letras a veces en carne viva. Torio Bertamoni sigue demostrando ser un guiEsas mágicas canciones, concierto en el Luna Park

# Estelares gana or nocaut

La banda publicó el show de diciembre de 2023 en el templo del Bajo: 26 canciones que demuestran su peso en el rock argentino.



Manuel Moretti canta y vive letras a veces en carne viva.

tarrista sutil y exquisito. Pali y Miranda son una pared que nunca pierde el groove. Los músicos invitados multiplican los matices. Y en el recorrido Estelares convida a algunos amigos para dos versiones con una nota distintiva. Juliana Gattas se trenza con Moretti en un dueto ideal para "Ella dijo", clásico de Sistema Nervioso Central que va abriendo las puertas para la andanada final. Pero el otro "feat" brilla más aún, cuando Manu, Cucuza Castiello y Mariano Fernández Bussy hacen del vals "Autobuses", gran momento de Una temporada en el amor, uno de los momentos cumbres de este registro.

Es curioso: los discos en vivo a menudo son solo un recuerdo para atesorar ("Y como un souvenir, me convierto en su souvenir..."), que no siempre consiguen recrear la potencia del momento. Y aunque eso es imposible, nada puede igualar la intensidad y la pasión del hecho en vivo, hay algo en Esas mágicas canciones que logra erizar la piel y desatar otra vez la garganta que no puede, no quiere negarse al rito de adueñarse también de un cacho de vida encerrado en un puñado de minutos. Les damos la vida. Y no, no nos arrepentimos.

Souvenir, de Guillo Espel

# La confluencia folk

El disco de Guillo Espel Souvenir ya tiene un largo recorrido, pero su presentación, el sábado 10 en Pista Urbana (Chacabuco 874), habilita una nueva escucha que permite concluir que se trata de uno de los mejores trabajos publicados últimamente en ese terreno tan heterogéneo -y también resbaladizo- de la música popular. El título del álbum transparenta su espíritu: a lo largo de sus diez tracks, Souvenir remite, con cierta nostalgia, a otras músicas, otras tradiciones, que se filtran en el universo de Espel. Y este vuelve a crear con ellas, recordando. En ocasiones estas reminiscencias son explícitas, como en la bella versión de "Hiedra al sol", de Luis Alberto Spinetta (donde se luce la voz de Agus Voltta), o en "Tarde de invierno", de su admirado Manolo Juárez. En otras, los guiños son más ambiguos, o se cruzan en diálogos más difíciles de catalo-

gar, pero atravesados por la misma agudeza interpretativa.

La formación académica y la sensibilidad popular confluyen en un laboratorio sonoro guiado por inspiradas composiciones y relecturas. "En el bosque", "Siempre un nuevo atardecer", "La viga del cielo" (con la participación de Guadalupe Farías Gómez), "Impersonation II" son solo algunos de los pasajes entregados a la libertad formal para moverse por distintos mundos creando uno nuevo, propio y claramente distinguible.

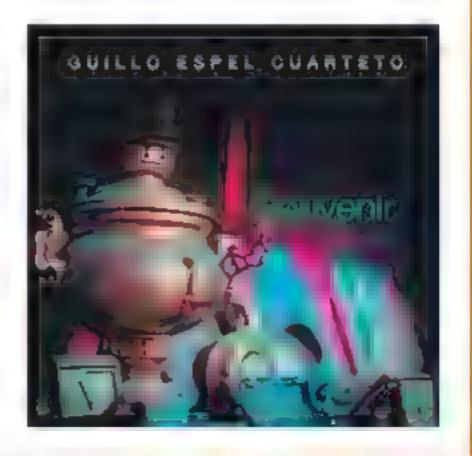

son esas primeras grabaciones,

Más allá de lo técnico, la pelícu-

la es profundamente humana y re-

trata a un montón de músicos -

profundamente "ñoños" de su ins-

trumento- mostrando lo que

aman. "Son personajes que viven

para darle valor a estas cosas, para

resignificarlas, para entender que

lo que tenemos hoy tiene su ori-

gen", explica Szmulewicz. "Estos

tipos entienden esa raíz pero sin

"Pudimos aprender por

qué el sonido tiene el

textura, y la magia de

verlo en las voces de

color que tiene, su

mo?"

### Por Andrés Valenzuela

Patricio Crom no sólo es guitarrista: también colecciona guitarras. Y las ama. Profundamente. Y es un poco luthier. Es fácil entonces imaginar su emoción cuando llegó a sus mareparación, Pato fue paciente y esperó a su amiga Yael Szmulewicz "para hacer unos videítos". La espera se transformó -pandemia mediante- en cuatro años y los "videítos" en un largometraje documental que estrenará mañana en el cine Gaumont. Pero El sonido de antes es mucho más que la historia de cómo Crom mandó a restaurar esa guitarra.

Porque en el proceso Szmulewicz consiguió dar con un tono sutil pero imprescindible que lleva la película a otro plano. Uno que es esencialmente una declaración de amor a los instrumentos, una exploración casi etnomusical por el modo de producir, sonar y conservar la música del pasado, y también de la pasión de un montón de músicos que se dedican al tango, aunque bien podrían ser de cualquier otro género. No hace falta ser tanguero ni interesarse por la obra del Morocho del Abasto (aunque sus devotos disfrutarán más de un guiño) para conmoverse con el cariño que demuestran los músicos por ese instrumento tan popular, tan complejo y tan fascinante: una guitarra.

"Hay varias cosas que fui descubriendo con la película, con los luthiers, porque aprendí un montón de cosas de la sonoridad de la guitarra, de los materiales con los que está hecha, y para mí era nomás un instrumento, que sí, me gustaba, pero desde una escucha súper ingenua", reconoce Szmulewicz. Un documental más tarde, confiesa, aprecia "cosas a las que antes no prestaba atención". La caja, su resonancia, el tipo de cuerdas (en la película hasta las fabrican ellos mismos, en un esfuerzo por acercarse al sonido que debió haber tenido la homóloga que utilizaba Gardel). "Uno puede ir al negocio y comprar la cosa terminada, pero conocer cómo se parte de la materia prima a la cuerda terminada y ponerla en la guitarra directamente es alucinante".

La directora destaca que aunque de la voz de Carlos Gardel se conservan algunas grabaciones con micrófono más fiel a la realidad, son muchos los registros de antaño -cuando la antigua casa Tagini traía los aparatos de grabación- en que hay que hacer un esfuerzo mental para imaginar cómo era realmente la voz de Mudo detrás de lo que suena. Y eso también aborda la película, sorprendentemente, con otro coleccionista de herramientas de

El sonido de antes, de Yael Szmulewicz, se estrenará en el Gaumont

# Una declaración de nos una boca de estrella "como la que usaba Gardel". Y aunque el instrumento necesitaba mucha amor eterno a la guitarra

A partir del proceso de restauración de un instrumento "como el que usaba Gardel", la directora construye un documental profundamente humano.



Patricio Crom y Juan Villarreal en una escena del documental.

grabación que reproduce para Crom, y su compañero y amigo Juan Villareal la experiencia de grabar con cilindro de cera, como en los primeros años del tango. "La relación de esto con el sonido fue también entender los sistemas de grabación, la forma

de registrar el sonido. Pudimos aprender un montón de cosas, de por qué el sonido tiene el color que tiene, su textura, y la magia de verlo en las voces de hoy", destaca. "Me encanta haberlo filmado, registrarlo, y haber visto las caras de Juan y de Pato descubriendo cómo se distorsionaba su voz", sonríe la directora. "Y de esto entender también a Gardel, que por suerte no sólo grabó en sistema acústico sino que grabó con los primeros micrófonos eléctricos, pero un poco el imaginario común que se tiene de él quedarse atados en el pasado. Juan y Pato no son pibes que están en el pasado; al contrario: escriben un montón, tienen composiciones nuevas que son hermosas. Pero me parece que encuentran en el pasado el germen para lo que hacen hoy y eso se ve en la peli".

hoy."

Getting LOST indagará en el éxito de la serie a 20 años de su estreno

# Documental para volver a la isla tropical

Los fans de Lost se preparan para volver atrás. Ayer se anunció que, 20 años después del estreno de la serie, y poco después de su incorporación a Netflix, se estrenará en septiembre un nuevo documental que detalla el éxito innovador de la serie.

La película, titulada Getting LOST, contará toda la historia de cómo Lost se convirtió en la mayor serie de culto del planeta, generando intensos debates y teorías de los fans en Internet a lo largo de sus seis temporadas en cable. El film abordará el furor que rodeó al final de la serie, que ha pasado a la historia como uno de los finales más incomprendidos de todos los

tiempos. ¡Se llegará a una conclusión?

El documental incluye a Evangeline Lilly (Kate), Daniel Dae Kim (Jin), Henry Ian Cusick

(Desmond), Emilie De Ravin (Claire), Nestor Carbonell (Richard), Josh Holloway (Sawyer), Terry O'Quinn (Locke), Maggie Grace (Shannon), Jorge García (Hurley), Michael Emerson (Ben), Malcolm David Kelley (Walt), Elizabeth Mitchell (Juliet) y Sonya Walger (Penny). Los showrunners Damon

también aparecerán junto al director Jack Bender y el compositor Michael Giacchino.

La película ha sido supervisada por el cineasta Taylor Morden,

Lindelof y Carlton Cuse Hoy Lost se puede ver en Netflix.

que dirigió The Last Blockbuster. En un comunicado, dijo: "Estamos encantados de poder contar la historia de uno de los mejores programas de televisión de todos

los tiempos.

Este proyecto ha sido realmente un trabajo de amor. Cuesta creer que hayan pasado 20 años desde que vimos por primera vez aquel avión estrellarse en la playa, y nos preguntamos qué sacudía los árboles y por qué había un oso polar en una isla tropical". El documental será producido por Ralph d Apel.

### Por María Daniela Yaccar

En 1976 Ricardo Preve tomó dos pequeños barcos a vela -de Buenos Aires a Africa, y de Africa a Estados Unidos-sin visa, pasaporte ni dinero y con un pésimo inglés, y se convirtió en inmigrante. Se instaló en Charlottesville, Virginia, donde tenía familiares, la misma ciudad donde transcurre su último film: Algún día, en algún lugar. El documental está centrado en historias de migrantes latinos. Plasma, en palabras del cineasta, "una mirada retrospectiva": "los inmigrantes en Estados Unidos son recibidos con mucha discriminación y racismo", en "contraste con un pasado abierto y hospitalario que ya no existe más".

El largometraje, integramente en blanco y negro, pone en primer plano historias de inmigrantes -oriundos de México, El Salvador, Guatemala, Argentina y Colombia- que escapan a Estados Unidos debido al cambio climático, la violencia del narcotráfico y/o la pobreza. Cuenta con la participación de abogados, médicos, activistas, profesores y policías, locales y extranjeros. Estrenada en Charlottesville en el marco de un festival, en medio de una "avalancha de amenazas, mensajes de odio y llamados a la protesta por varios grupos de extrema derecha" y protección policial, Algún día, en algún lugar se podrá ver mañana en el Gaumont (a las 20.15, Avenida Rivadavia 1635) y más adelante en el Cosmos.

Dividida en actos, la película despliega diferentes ejes: las razones de la inmigración, la traumática llegada, los desafíos de vivir como persona indocumentada, el temor a la deportación, la detención incluso de menores que deben presentarse ante la Justicia, la explotación laboral, la exclusión social y la lucha por obtener derechos. También da lugar a la esperanza. El enfoque es más artístico que informativo. No hay, por ejemplo, graphs que expliciten datos y se filtran constantemente escenas de la película Las uvas de la ira, de 1940 -conocida también como Las viñas de la iradirigida por John Ford y protagonizada por Henry Fonda. Un historiador cinematográfico, Kevin Hagopian, explica la relación de este film -que aborda, también, la temática de la immigracióncon el presente.

"Todo el equipo de filmación estaba integrado por argentinos. Al principio algunas personas que iban a participar tenían miedo de que se tratara de una operación encubierta de Migraciones o la policía. Pero cuando nos escucharon hablar en nuestro acento se dieron cuenta de que éramos inofensivos, lo que nos permitió trabajar con ellos", cuenta Preve, que vive entre EsRicardo Preve, director de Algún día, en algún lugar

# "El 99 por ciento es gente honesta"

La película que se estrena mañana pone el foco en la realidad cada vez más difícil de los migrantes, más allá del país en que residen.



"A mí no me discriminaron cuando llegué, pero eso fue cambiando", señala Preve.

I Jorge Larrosa

tados Unidos y Argentina, a Páginal 12. Formado como ingeniero agrónomo, comenzó su carrera en cine en 2001. "El hecho de que yo sea migrante y que todos seamos gente latinoamericana ayudó a hacer el documental. Un estadounidense no hubiera podido penetrar tan fácilmente. A todos les ofrecimos esconder sus identidades, pero la mayoría dijo que no: 'no nos van a echar porque nos necesitan", completa el director.

### -¿Qué te motivó a hacer este documental?

-Mi bronca contra la hipocresía. Pensamos incorporar esta palabra al título. Lo que disparó el documental fue ver, no solo en Estados Unidos sino también en otros países, la hipocresía, ya que los políticos dicen que los inmigrantes son violadores, asesinos, narcotráficos, criminales, y que hay que echarlos a todos, porque "nos vienen a robar los trabajos" y después todos dicen "estoy con hambre, me quiero ir a comer una pizza". Y la hace el inmigrante. El 99 por ciento de los inmigrantes, en todos los países del mundo, es gente honesta que hace los trabajos que los demás

no quieren hacer. Y muchas veces son abusados y explotados. Les dicen que van a cobrar el viernes y no les pagan. Y también les dicen "si no te gusta, ¿por qué no llamás a Migraciones?" Ese doble discurso es el germen, el carozo intelectual de por qué quise hacer el documental.

-¿Cómo llegás a la temática?

-Un poco por mi propia experiencia. Pero en la época en que esos dos eventos cambiaron ese

grantes: el 11 de septiembre de 2001, cuando muchos americanos empezaron a ver a los extranjeros como enemigos peligrosos, sobre todo si no son de origen europeo. El segundo evento, casi diez años después, ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando partidarios de Trump tomaron por asalto el Congreso y casi lograron dar un golpe de Estado. Creo que

"A todos les ofrecimos esconder sus identidades, pero la mayoría dijo que no:

'no nos van a echar porque nos necesitan'."

me exilié era muy distinto, no había casi latinos o hispanos en Virginia. Puedo decir que nunca me discriminaron, por el contrario: era una sociedad muy abierta, me dieron becas, me recibí de ingeniero agrónomo un sábado y el lunes estaba laburando. De a poco eso fue cambiando. Diría que, quizá, dos hitos en la historia cambiaron la percepción de Estados Unidos hacia los inmi-

país de lo que era cuando llegué yo hasta hoy. Todo esto me llevó a reflexionar sobre lo que fue ser migrante en aquella época y lo mucho más difícil que debe ser serlo hoy.

### -¿Qué resonancias creés que puede tener el documental en Argentina?

-Alguna información ya tenemos. Hay, por lo menos, una docena de ONG que confirmó su participación en el evento de mañana. Hace un mes estuve en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales, de la ciudad de Santa Fe. Me pidieron que diera una charla a los alumnos. Había dos o tres chicas venezolanas que me abrazaron y agradecieron y me dijeron que la película era muy relevante para ellas porque habían pasado por algunas de las situaciones que muestra. Lo que me gusta del cine es abordar temáticas grandes a través de pequeñas historias. Si bien mi película habla de diez, doce inmigrantes hispanos en Estados Unidos, sus vivencias son las mismas que las de un chico de Camerún que termina en Francia o las de un señor anciano de Siria que termina en Grecia o las de una persona de Venezuela o Bolivia que viene a Argentina. Hay hilos en común. Va a tener una resonancia tanto en aquellos que han emigrado como en aquellos que los recibimos.

### -¿Por qué la decisión de hacer un documental más artístico que informativo?

-Odio los documentales didácticos, enunciativos, enumerativos, la maestra ciruela o la historia Billiken, por eso se hicieron algunas elecciones estéticas. Se usó una máquina llamada, en inglés, interrotron, en la cual tenés esencialmente dos monitores. El entrevistado me ve en el monitor. Es una forma de que las personas que no son actores no tengan miedo y hablen a la cámara. Fue el primer documental que hice no sentado al lado de la cámara, sino con los inmigrantes hablando a cámara. Quería que le hablaran en la cara a la gente, como diciendo "mirá, esto es lo que está pasando, no te vas a escapar, te hablo a vos". La otra cosa fue la elección del blanco y negro, porque queríamos dar un mensaje duro. No queríamos que una puesta de sol, el azul de un lago o el verde de los árboles distrajeran del mensaje que esta gente tiene que dar. Además hicimos un paralelo con Las viñas de la ira, que tiene como héroes a los migrantes que se van del centro de los Estados Unidos a California por lo que hoy llamaríamos el cambio climático. Me llamó mucho la atención cómo las historias de los inmigrantes latinoamericanos que hoy cruzan la frontera de Estados Unidos son idénticas a las de estos inmigrantes de los años '30; sin embargo, aquellos inmigrantes en la iconografía estadounidense son héroes. Si a alguno le cambiás el apellido, si es Rodríguez y es salvadoreño, es un criminal. Me gusta mucho, estéticamente, confundir. Me gustó empatar la película de Ford con la realidad actual, y al tener todo en blanco y negro me pareció una forma de unificar el mensaje.

# El cine que le gusta a Federico Sturzenegger

"tribuna de doctrina" que es el diario La Nación dedicó no una sino tres notas a propalar un "comunicado" (sic) del ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, donde se afirma que "el Gobierno decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores". La proclama –de nostálgico tono castrense– fue difundida primero el sábado por la mañana, comentada por el propio Sturzenegger el mismo día por la noche y explicada por el vocero oficioso del In-

caa el domingo por la tarde, en un blitzkrieg mediático muy celebrado a su vez por los camisas pardas que patrullan las redes sociales.

El comunicado y sus exégesis no hacen otra cosa que salir a defender el acta de defunción del cine argentino que anida en el decreto 662/2024 publicado el 23 de julio en el Boletín Oficial, firmado por el presidente de la Nación Javier Milei, la canciller Diana Mondino y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, con el aval explícito del presidente del Incaa, el economista Carlos Pirovano, que al día siguiente difundió el decreto en un hilo en su propia cuenta personal de X.

Que a tantos jerarcas y ministerios ahora se sume el de Desregulación y
Modernización del Estado –además del locuaz Manuel Adorni,
cuándo no– habla a
las claras no sólo del
desorden que impera
en la administración
pública nacional, donde todos invaden las
áreas de otros, sino

también de la importancia que el gobierno de La Libertad Avanza y sus aliados
estratégicos del PRO le asignan al cine
argentino como enemigo. Debe haber algo muy virtuoso y resistente allí para que
tanto poder de fuego se concentre en
una actividad específica a la que se
quiere destruir a como dé lugar, no sólo
arrasando con la institucionalidad de un
organismo autárquico (el Consejo Asesor
como órgano de cogobierno del Incaa
pareciera que ha dejado de existir) sino
también apelando argumentaciones y
números tan caprichosos como incomprobables.

En línea con esas falaces cifras de superávit fiscal que enarbola semanalmente el ministro de Economía, Luis Caputo,
para disimular la crisis cada vez más
profunda en la que sumerge al país, los
"datos" del comunicado de Sturzenegger señalan, sin dar precisiones (otra característica de este gobierno) que el Incaa habría subsidiado "100 películas con
menos de 1000 espectadores". Y abunda, para la tribuna: "En particular, apoyó
con el dinero de los contribuyentes 12
películas que captaron a menos de 100
espectadores; hubo una que logró vender sólo 4 entradas y otra apenas 5". Pa-

las alternativas al circuito comercial (como las del Malba, la Lugones y el propio
Incaa-Gaumont) ni la circulación por festivales nacionales y extranjeros. Y tampoco computa las plataformas, ya sean
extranjeras o nacionales, como Cont.ar,
que esta misma gestión se ocupó de cerrar en nombre del déficit cero y la libertad de expresión.

Por cierto, la libertad preocupa tanto a Sturzenegger que en su hilo en X del fin de semana se indigna con "el corte autoritario" de "una ley de Onganía", que él cree que todavía hoy rige al Incaa, desconociendo olímpicamente que ese deEl fan de Star Wars, Mujer bonita, Wall Street, Gladiador y El Señor de los Anillos (según confiesa en su libro Yo no me quiero ir: Claves y razones para apostar por la Argentina, Planeta 2013) promete ahora "un acceso a los fondos más equitativo para todos los miembros de la comunidad", cuando en verdad está haciendo todo lo contrario: cerrar literalmente las puertas del Incaa, "un proceso" que el decreto 662/2024 calcula sin mayores precisiones en "aproximadamente UN (1) año". Y afirma: "El dinero del contribuyente es sagrado".

¿Será por eso que Sturzenegger no



ra amenizar el comunicado, Sturzenegger utilizó a su vez su cuenta de X: "¡Por lo menos traigan a los amigos a verla!", se mofó.

No viene a cuento aquí (lo hicieron los propios productores) rebatir esas cifras ya de por sí absurdas pero que vienen siendo repetidas desde fines de enero, cuando el expresidente Mauricio Macri celebró en sus redes sociales un artículo, también en La Nación, donde "según datos de la consultora Ultracine" había películas argentinas que nadie veía. Lo que –entre otras cosas– no decía ese artículo es que Ultracine no contabiliza sa-

creto militar fue derogado hace 30 años por la Ley de Cine Nº 24.377 de 1994 y que en ese momento celebró con énfasis su actual compañera de gabinete, Patricia Bullrich, tal como se puede comprobar en un video que circula mucho por redes.

"El arte es un componente central de una sociedad libre", sigue la prosa inflamada de Sturzenegger en su hilo de X. "El arte por definición es contestario (sic), crítico y provocador. En Argentina el Estado ha usado los recursos para doblegar la cultura, haciéndola servil a sus intereses políticos".

tiene problemas en que la nueva SIDE haya conseguido en un abrir y cerrar de ojos 100 mil millones de pesos en fondos reservados? Al lado de esa cifra exorbitante, de una opacidad absoluta, el presupuesto del Incaa parece cambio chico. Pero eso no le preocupa a uno de los responsables del trágico Megacanje de De la Rúa y al primer presidente del Banco Central de la gestión Macri, cargo que debió abandonar cuando su esquema de "metas de inflación" chocó de frente con la realidad. Quizá Sturzenegger —una vez más— esté viendo otra película. De Hollywood, preferentemente.



## Contratapa

### Por Enrique Medina

Llegados desde Burdeos, más que perdidosos, lamentables, unos argentinos agotados se apilan en una mesa de "Les Deux Magots", convencidos de que en esos asientos registraron sus nalgas el tal Sartre y la susodicha Beauvoir, en aquellos tiempos de rompe-y-raja ¡de pleno existencialismo en flor!... Pero hoy, a días de la estrepitosa derrota, y lejos de todo intelectualismo, sólo ansían el bondadoso antídoto salvador, que los rehabilite como personas liberándolos del papel de fracasados hinchas futboleros, derrotados ante Francia 1 a 0. Lógico, piden cerveza. Un grupo diverso, por decir, asume la mesa cercana y, cual gallinero en su hora pico, cacarean intimidades y otras extensiones... Pero el vozarrón de mando parte de una tal Charo que, sin dudarlo y con visible prepotencia, trata de atraer la atención de turistas y parroquianos. Desenfunda el celular, grita:

Castillo de

Espectro

-Hola, Marisela, ¿cómo estás? Agotada, me imagino, por estos Juegos. Y vos, ¿también te ba-

ñaste en el Sena?, ja, ja...

Del potente celular, el bar escucha la respuesta:

-Mirá, Rosarito, no te pude conseguir invitación, por mucho que lo intenté, lo siento. Hasta para la gente del Cachivache, fue imposible... Además, después de aquella lluvia helada durante la ceremonia de apertura, casi no puedo hablar del dolor de garganta. Desde 1923 estaba prohibido bañarse en el Sena, ¿sabías? Te diré que nuestra amiga Sonia seguramente va a perder el trabajo, le echan la culpa de la desaparición de algunos millones...

Charo corta, y llama a Sonia.

-Hola, Sonia querida... Me tenés que contar cómo te fue, tenías muchas responsabilidades, ¿no?... Te diré que me encantó el show, especialmente el desfile de modas, los modelos, las modelas..., y las travestis, cada vez las admiro más, saben ser como mujeres al cuadrado, fascinantes, y esa manera de mover el cuerpo al andar...; Qué francés, qué fino todo! ¡Tuviste que ver con la escenografía?... ¡Y con los millones desaparecidos?...

-Te cuento, Charo, el caso es que soy la asistente del que armó todo el show, que se llama Thomas Jolly, como si dijeras "Tomás el lindito", dicen que es muy bueno para la escenificación, pero bueno y boludo se escriben igual, con la b de burro. No se dio cuenta de las trapisondas de sus rivales en este putísimo mundillo, es por ahí que ruedan los millones...

-Ah, pero entonces te codeás con lo mejor de lo mejor

# Juegos Olímpicos 2024, propósitos, chismes y ;1 a 0!

en el mundo de la cultura, Sonia! Yo recuerdo que tenías problemas de pilosidad, te habrás sentido feliz entre tantas mujeres barbudas, estoy segura que ahora eso se va a poner de moda. Sonia querida, me dijeron que tu buen gusto fue decisivo para el éxito del show, y también me encantó lo de la reina de Francia llevando su cabeza entre sus manos, te felicito, sinceramente... Y ese derroche de color púrThomas, qué risa me dio...

-Ah sí, imitando a los santos cefalóforos de la Edad Media, como san Dionisio, fundador de la ciudad donde se conservan los corazones de los reyes, donde está ahora el mayor estadio de Francia...

-Cefalóforos, ¿qué es eso?...

-Los que llevan su cabeza entre sus manos, hija, por favor... Seguimos más tarde...

Charo corta; se acomoda la peluca; llaman a su celular, atiende:

-Hola, Violeta, ¿de dónde me llamás? Sí, estoy de paso aquí. No, no se lo dije a nadie. Mañana nos vemos en Bruselas, de acuerdo.

Charo corta y vuelve a llamar:

-¡Aún estás ahí?... Escuchame Sonia, como te estaba contando. En aquel entonces, todavía no existía la guillotina, la pelea era contra los Godos, o sea los alemanes... Pero, ¿entonces Marisela tuvo algo que ver con el chiste de los degollados?...

> -Sí, claro. Pero Thomas Jolly, siempre haciendo de boy muy famoso y creativo, se vengó poniendo la cara de ella, la gallega Hidalgo, en una de esas muñecas que al final se fueron hundiendo en el río, ¿también viste que eran copias de cuadros famosos, entre ellos la Giocon-

> -Sonia querida, tengo una duda, ¿me podrías decir de quién era la carita que le pusieron a María Antonieta? Por televisión no la pude ver bien... Y me tenés que contar qué dijo Brigitte Macron, es mi ídola, qué mujer tan elegante...

> -Charo, Brigitte está furiosa, los franceses ahora la representan de María Antonieta degollada, pero con barba, porque dicen que ella también es una travesti.

> -¡La culpa de todo lo que anda mal en Europa la tienen los moros, seguro que fueron unos inmigrantes que odian a Macron!...; Sabés que ya degollaron a un profesor, en una secundaria, hace cuatro años? Fue un islamista furibundo... Eso sí, si Francia también se va a la mierda, ¿dónde me voy a hacer la cirugía?...

-;Qué cirugía, Charo?...

-... Ya me puse los senos, sólo me falta la vagina..., y acá tienen una tecnología nueva increíble, fijate bien en la Macron, mi ídola, es igual pero igualita, a Brigitte Bardot.

Hartos ya del fulero gallinero, y recuperados por las cervezas, los argentinos elevan banderas en ristre, salen a la calle haciendo sonar matracas, tamboriles, y cantan a toda voz: "¡Volveremo-volvereeemo!" ...

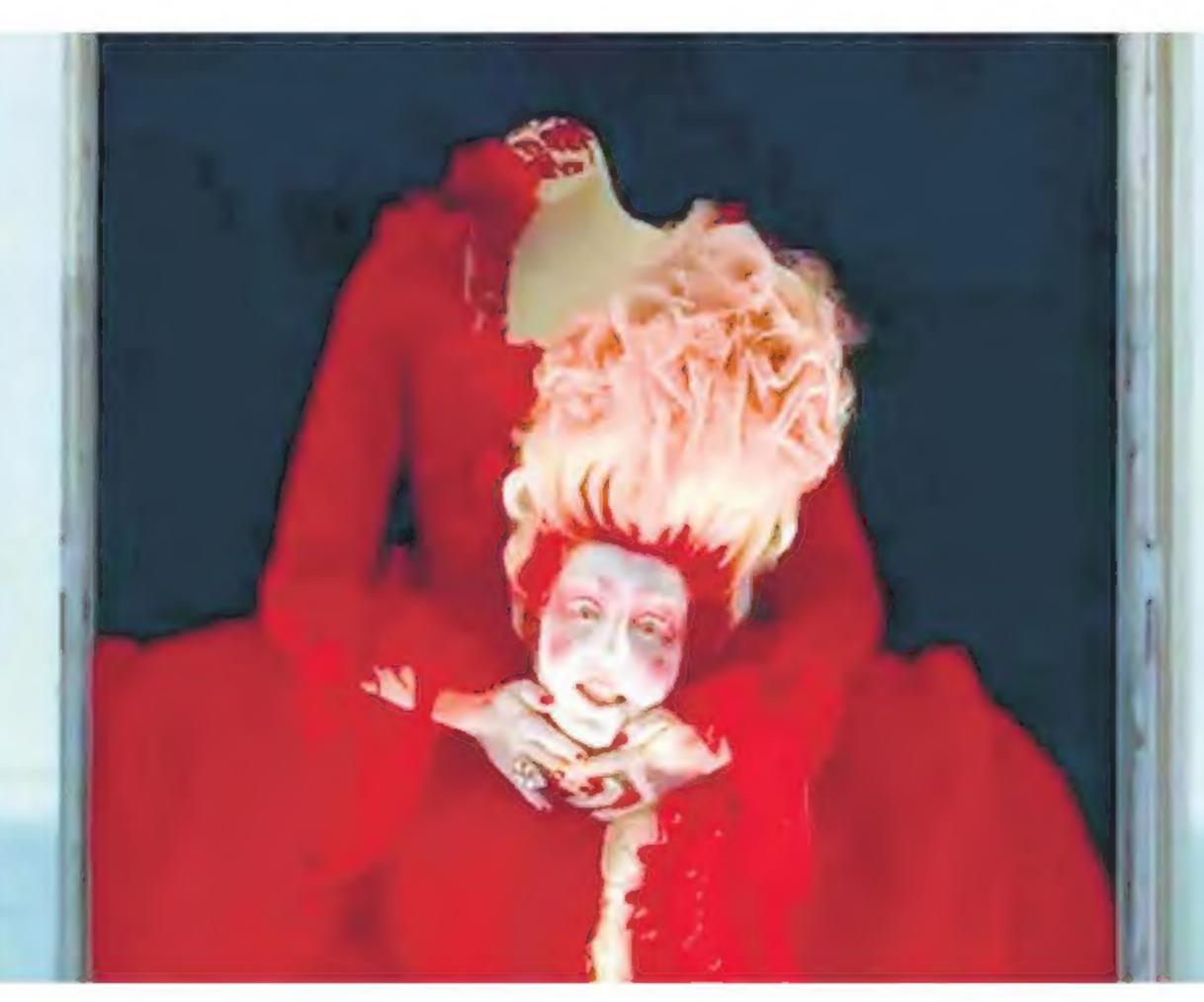

pura, mitad sangre derramada, mitad jarabe de frutilla...

-Gracias, Charito, pero no, eso fue idea de Marisela, que trabaja con la intendenta de París, y ésta le tiene mucha bronca a Thomas Jolly, no se pueden ver, y no sé si te fijaste, en cada ventana del decorado se asomaba un aristócrata, cada uno con una cabeza empelucada en las manos, con los rasgos de algún personaje contemporáneo. Uno se parecía a Trump, otro a Putin, y otro al propio

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Propietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), CABA. Publicidad: Televisión ABC S.A. Departamento de Publicidad: 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores:

www.pagina12.com.ar/correo. Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). Opcional Caras y Caretas: \$10.000, recargo interior: \$100. \*



P12